

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

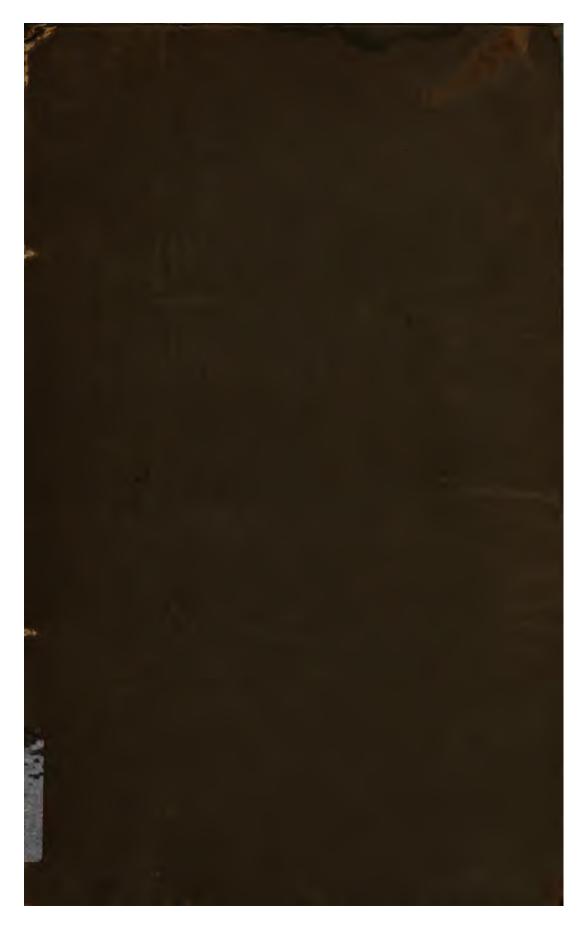

381.3 Bai RBS G. 3

SANCTI DAVLD LLANBEDR IN COMM

THOM AS PETLIPS,
DE BRUNSWICK SOUARE APUB LONDINENSES, ARMIGER,

**837**.

/33D.







. . . . . . • • ٠.

# HIEROGLYPHICORUM ORIGO ET NATURA:

### PROLUSIO IN CURIA CANTABRIGIENSI

(IN COMITIIS, QUOD AIUNT, MAXIMIS,)

III. KAL. JUL. MDCCCXVI.

RECITATA,

CUM PRIMUM TULISSET 'PRÆMIORUM,

QUÆ AB ACADEMIÆ LEGATIS DARI SOLENT QUOTANNIS

SENIORIBUS, SIC NUNCUPATIS, ARTIUM BACCALAUREIS.

CONSCRIPSIT

# JACOBUS BAILEY, B. A.

COLL. TRIN. SCHOL.

APPENDICIS LOCO ACCEDIT

HERMAPIONIS OBELISCI FLAMINII COMPENDIARIO FACTÆ
INTERPRETATIONIS GRÆCÆ FRAGMENTUM,

NECNON ETIAM,

QUE IN TABULA ROSETTANA REPERITUR,

1NSCRIPTIO GRÆCA.

Καὶ γὰρ οὖτω πως ὑπείληφα· εἰγωὶ νομίζω τὸν μεν εὖ παθόντα δεῖν μεμνῆσθαι τὸν πάντα χρόνον. 

DEMOSTH. DE CORONA. 81.

#### CANTABRIGIÆ

TYPIS AC SUMPTIBUS ACADEMICIS

EXCUDIT J. SMITH.

VENBURT APUD J. DEIGHTON ET FILIOS, CANTABRIGIENSES; LONGMAN

ET SOC. T. PAYNE, R. PRIESTLEY, LONDINENSES.

MDCCCXVI.



#### HANCCE

## ' ACADEMICAM PROLUSIONEM

# PROCANCELLARIO,

CETERISQUE

# COLLEGIORUM MAGISTRIS,

QUORUM .

(HARUM RERUM ARBITRORUM SCILICET,)

PERBENEVOLO

UNANIMIQUE ROGATU AC CONSENSU

PUBLICI JURIS EST FACTA,

BA.

QUA PAR EST,

OBSERVANTIA

D. D. D.

JACOBUS BAILEY.

ŀ • , . • THE THE

## CORRIGENDA.

# In Textu.

P. 31. l. 1. την
 48. 7. exprimerentur nude sic &c.
 52. 10. expugnent

# In Notis.

p. 36. l. 12. ΤΟ ΔΕ
45. 16. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ,
58. 16. ἄξιος
70. 1. interpretatio
75. 9. sua

# In Appendice.

p. 87. l. 13. incolens; 99. 11. EK 4 110. 18. Ptolemæo,

• . . • 

## HIEROGLYPHICORUM

## ORIGO ET NATURA.

## BABRIANUS VOLUSIO SUO S.1

Cum dies aliquot, liceat ita loqui, Tusculanenses<sup>2</sup> apud te una cum Rabirio nostro haud ita pridem consumerem, otioque illi literato, quo nihil suavius, nihil libero homine dignius, operam daremus, tum de aliis, quotquot occurrebant animo, rebus a nobis cædi sermones contigit, tum præcipue, quod tute meministi, de notarum illarum ratione, quas in Ægyptiacis passim monumentis miris modis incisas videmus, quæque, consentientibus saltem serioris ævi<sup>3</sup> scriptoribus ad unum omnibus, Hieroglyphicorum nomine proprie appellantur.

<sup>1.</sup> Cf. Cic. Epist. Fam. IX. 8.

<sup>2.</sup> Ibid. IX. 6.

<sup>3.</sup> Vox certe non exstat apud Herodotum, et semel tantum, ni fallor, apud Diodorum (III. 4.), ubi tamen omittit codex Coislinianus, ut sensus sit scilicet: "Verum de Æthiopicis literis, sic apud Ægyptios κατ' έξοχην nuncupatis, &c." Quæ vera hujus loci interpretatio esse videtur.

Suasit de hac re collocutionem obelisci conspectus, quem hieroglyphicis quaquaversus refertum figuris, et petitum ex Ægypto, in hortulis avus tuus olim curaverat subrigendum¹. Verum enimvero quod, Kirchero scilicet obsecutus, de origine ac natura harum figurarum tunc temporis asseveravi, eam videlicet de ipsis omnino apud Ægyptios rationem fuisse, ut a sacerdotibus mysticam quandam reconditamque sapientiam obtegendi gratia prorsus excogitarentur, id omne, mi Volusi, indictum ac quasi furcilla extrudendum² velim. Nimirum hoc genus literarum postea³ ad id quod

<sup>1.</sup> Consuetudo satis frequens est. Ut nihil dicam de obelisco Sallustiano, (non in Ægypto, sed Romæ, ut videtur, tertio post natum Christum seculo expolito, magnaque ex parte ex obelisco Flaminio descripto,) ut et de Florentino, qui in hortis stabat Mediceis, asservatur hodie obelisci cuspis pyramidalis Wanstedii, quod in Essexia est, in hortis, qui olim fuerunt Jacobi Tilney Long, Baronetti; nunc autem Gulielmi W. W. L. P. Wellesley, Armigeri. Hunc ab Alexandria quondam huc advexit Gulielmus Lethieullier, anno MDCCXXII.

<sup>2.</sup> Cic. Epist. Attic. XVI. 2. Hor. Epist. I. 10. 24.

<sup>3. &</sup>quot;Postquam sub Psammetichidarum imperio auctoritas sacerdotum deprimi cœpit, mysteria affectarunt, et data opera hieroglyphicam scripturam ænigmatis augere studuerunt." Zoeg. de Obelisc. p. 549. Vide et p. 542. "Tertio quartoque vulgaris æræ seculo ad nova mysteria, theurgica, gnostica, magica, chemica traducti fuerunt characteres hieroglyphici, ac vetus sensus fere oblivioni traditus."

dixi adhibuisse sacerdotes, certa res est; eam ob causam invenisse, non item. Quod enim meticulosius paullo ac diffidentius attigit Rabirius. nempe notas illas nihil aliud esse nisi pristinam quandam ante inventas, quales nunc sunt, literas scribendi rationem, id plane jam tandem veriverbium esse nullus dubito; nisi quod eas existimem omnibus ex natura gentibus primitus communes esse, non proprias, quod ipse maluit, habendas esse Ægyptiorum. Etsi probe scio id genus scripturæ adeo feliciter præ ceteris gentibus hunc populum excoluisse, ut, si cui in animo sit naturam originemque tractare hieroglyphicorum, is sane eam materiæ partem, quæ ad Ægyptios spectat, pro summa atque capite orationis sumat necesse sit. Ceterum, quo magis huic sententiæ astipuler, faciunt quæ de hac quæstione disseruit Vir singulari quodam ingenii acumine præditus, Warburtonus: qui primus certe recentiorum ad rectam harum rerum cognitionem patefecit viam4.

tus." Ibid. 549. Posterioris hujus generis esse videntur notæ istæ hieroglyphicæ apud Abenephium Arabem reperiundæ, a veterum genuinarumque natura prorsus abhorrentes. Librum istum notum olim, quod primo nesciebat Editor, Kirchero, iterum nuper publici juris faciendum curavit Josephus Hammer.

<sup>4.</sup> Cf. Robertson, History of America, Vol. II. p. 480. (ed. 1777.)

mehercules sermone, quod ad originem harum notarum attinet, nihil subtilius, nihil pressius, nihil enucleatius esse potest. Quanquam vereor ut satis accurate disputaverit de diversis, quibus usi sunt Ægyptii, hieroglyphicorum generibus; suspectumque habeo, suo nimis fretum ingenio, aliter quoque fuisse lapsum, verisimilia scilicet pro veris identidem ponendo. Cujus tamen scriptorum vel pulvis pro auro habendus est<sup>1</sup>; eaque omnino nævorum, qui in illis reperiuntur, natura, ut ab ipsis quod pulcrum, quodque perfectum sæpenumero eliciatur. Huc accedant quæ nuperius Danus quidam, cui nomen est Zoegæ, eruditissimus in lucem protulit, et profecto omnia ista, quæ immanem in molem crescentia coacervavit Kircherus, facile exscreabuntur et exspuentur, tanquam spurcæ omnino ac propudiosæ ineptiæ: ex quibus si vel tantulum fructus speres percipiendum, nihilo plus agas quam si aquam, ut in comædia est, postules ex pumice, qui ipsus sitiat<sup>2</sup>. Cui equidem satis irasci nequeo<sup>8</sup>, quod prodigioso

<sup>1. &</sup>quot;The most excellent Bishop Pearson, the very dust of whose writings is gold." Bentl. Dissertation upon the Epistles of Phalaris, &c. Miltonum, quod ad hanc locutionem attinet, imitatus.

<sup>2.</sup> Plaut. Pers. I. 1. 42. Cf. et Ter. Eun. I. 1. 16.

<sup>3.</sup> Vide Warburton. Divine Legation of Moses, Vol. III.

quodam labore, et industria male ominata, eo rem redegit erroris et obscuritatis, ut postilla nigror iste tenebrarum caliginosus vix et ne vix quidem amoveretur. Quoniam autem non ad Ægyptiorum tantum, verum etiam ad Græcorum4 enodandam sapientiam plurimum valere hoc studium mecum persuasum habeo, visum est rem paullo attentius indagare ac perscrutari; stirpem autem omnino quæstionis facere 5 quæ disceptarunt Zoega et Warburtonus: ita ut utrumque inter se conferendo exploratum aliquod, si modo licebit, in re difficillima extundi possit. Quod semel observatum velim. Adde quod exinde derivatum est ipsum illud genus scripturæ, quo hodie utimur; quod per se operæ pretium facit, ut, qui sit hieroglyphicorum usus, et qualis, et a quo fonte profectus fuerit, quam diligentissime anquiramus. Hunc igitur, qualiscunque sit, sermonem ad te misi; tuamque de hac re opinionem magnopere aveo scire. Rabirio etiam, quando poteris, si

p. 70. not. p. 138. 139. 184. (ed. 1765.) "Piget immorari nugis Joannis Goropii Becani, qui sacram Ægyptiorum dialectum eam esse autumat, qua hodie utuntur Belgæ." Zoeg. p. 137. "Kircherus autem, Goropii insistens vestigiis, &c." Ibid. p. 177.—Cum tale sit ἀρχέτυπον, quidnam de imitamento expectandum est?

<sup>4.</sup> Warburton. p. 243.

<sup>5.</sup> Cic. de Fin. IV. 2.

ostendas, id mihi sane pergratum perque jucundum erit. Cura ut valeas.

Fuisse quoddam tempus, cum immanitate efferatum hominum genus in montibus ac silvis ferarum more vitam ageret, credibile est non magis ex ipsa rerum natura, quam quod hac de re omnes fere omnium temporum philosophi uno ore consentiunt. Ut ex feritate illa agresti tandem aliquando emergerent, fecerunt duo illa, per quæ sola a belluis secernuntur, quæque totius denique societatis fundamentum atque vinculum sunt, ratio et oratio1. Quarum hæc illius index atque interpres dici potest. Verum enimvero, quoniam ad exprimendas in animo consignatas notiones parum primo per se sufficerent voces gestusque, necesse fuit ut suppetiarum loco aut res ipsas, de quibus sermo agebatur, quando liceret cunque, invocarent; aut, depicta graphice rerum similitudine in pulvere, vel si quid aliud præsto esset, ante oculos sic ponerent id quod mente conceptum esset. Quoniam autem insitum est nobis, vel potius innatum, quoddam studium rebus præsentibus adjungendi atque annectendi

<sup>1.</sup> Cic. de Off. I. 16.

præteritas, (nam belluarum est ad id tantum quod adest, quodque præsens est, se accommodare 2,) ab experientia facile docerentur primi homines fluxam sane ac fragilem istam recordandi rationem esse, quæ fit oratione tantum rei alicujus Quapropter artem illam memoriam prodendo. nuper cognitam rerum imitatione exprimendarum, qua non nisi ad expediendam consociationem inter se communitatemque prius usi sunt, ad conservandam etiam rerum memoriam protenus usur-Hinc, si quando res gestas, si novum aliquod, aut invisum antea, aut inauditum, aut ceteroquin memorabile, recordatu dignum arbitrarentur, in stipitibus, rupibus, antris denique, infabre et per saturam<sup>3</sup> sculptas conformatasque rerum figuras depingere 4 solebant; ut, cum vellent, intuerentur, et notarum significationes agnoscerent reminiscendo, mox etiam posteris traderent<sup>5</sup>. Adde quod reperiebant utique nihil posse esse aptius aut accommodatius hac rerum significandarum exaratione, siquidem cum absente quo-

<sup>2.</sup> Cic. de Off. I. 4.

<sup>3.</sup> Sallust. Bell. Jugurth. 29.

<sup>4.</sup> Erit forsan, nec me multum invito, qui huc referendas censeat formas illas animalium in vestibus ab incolis montis Caucasi olim pictas. Vide Herod. I. 203.

<sup>5.</sup> Robertson. Vol. II. p. 287. Lafitav. Mœurs de Sauv. tom. II. p. 43.

piam aliquid communicandum voluerint. Quod profecto in cortice, in ligno, in pellibus 1, inque ceteris ejusmodi, facillime faciendum quotus est quisque qui non videt? Primum igitur constat scribendi genus nihil aliud fuisse quam meram rerum per imitationem picturam: etenim, ut quæ vellent significarent, illa ipsa, quasi in unum conjecta, arte qua poterant pingebant. Quod non magis analogiæ, quam ipsi naturæ consentaneum est. Dum enim, ut aliis res ipsas declararent, formas ac lineamenta rerum ducebant, ipsam naturam imitabantur; quæ in mentibus nostris, velut in tabella, imagines insculpit earum rerum, quas ipsi percipiamus ac contemplemur.

Hanc communem omnium populorum olim fuisse consuetudinem, cum patet ex historia veteri, tum ex incultarum gentium moribus, quotquot nobis in diversis orbis terrarum partibus sitæ nuperius innotuere. Itaque oleam omnino perdiderunt, qui ab uno alterove populo repetenda esse initia hujus artis, aut certis temporibus assignanda existimarunt.

Ac primum de insignibus illis Mexicanorum<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> Cf. Herod. V. 58. Lederer. de Virginiensibus, *Journal des Savans*, an. 1681. p. 75.

<sup>2.</sup> Vide omnino Robertsonum, History of America, Vol. II. p. 284. seqq. p. 480. not. LIV.

notis. Quæ tamen a simplici pictura s usque adeo recedebant, ut, prout ordo memorandarum faciendarumve rerum fuit, sibi invicem congruerent, et apta quadam inter se dispositione colligarentur. Hujuscemodi Purchasianam illam apud Warburtonum<sup>4</sup> tabulam esse, quivis vel uno conjectu oculorum videbit. Quæ, inquam, tabula (ut cetera prætermittam in ea consignata,) sic demum ordinata est ac constituta, ut per annorum unius et quinquaginta spatium continuatam quandam et cohærentem undiquaque historiam amplectatur. Et qui, quæso, id fieri posset, nisi conserte, ut sic dicam, contexteque, perinde ac res ipsæ, rerum etiam figuræ connecterentur? Ab Acosta 6 itidem Clavigeroque 6 discimus annales suos fastosque sic conscripsisse Mexicanos. Quin et leges quasdam, quæ ad tributa et liberorum educationem spectabant<sup>7</sup>, pari ab eodem populo figurarum servata inter se connexione memoriæ proditas accepimus. Eadem quoque

<sup>3.</sup> Ea scilicet, quæ temere ac fortuito fit, nulla continuationis serieive adhibita ratione.

<sup>4.</sup> p. 73.

<sup>5.</sup> Apud Warburt. p. 71.

<sup>6.</sup> Storia antica del Messico, &c. Tom. II. p. 188.

<sup>7.</sup> Vide Kircher. Œd. Ægypt. Tom. III. p. 28.

ratio fuit picturarum, quotquot apud Mexicanos repertæ fuerunt, mythologicarum 1.

Hujusmodi etiam patet notas fuisse illas, quibus, in ligno arborumve cortice incisis, interdum etiam pictis in ferarum pellibus, usos esse Lovisianenses testatur Lafitavius2; nisi quod rudiores paullo Mexicanis, minusque ad humanitatem instructi informatique, nondum ad mores ac instituta in posteros transmittenda, sed ad res gestas tantum commemorandas, hoc scribendi genus adhibuisse videntur. Idem fere tradit Ledererus de Virginiensibus<sup>8</sup>. Quorum tamen id proprium fuit, ut non, prout ceteri, singulas singulis picturas simpliciter ac recto ordine subnectendo, sed rotis 4 quibusdam, ut sic dicam, chronologicis annorum ordinem denotarent. Harum autem in pellibus depictarum eam discimus rationem fuisse, ut radios, quorum unusquisque anni spatium comprehendebat, amplecterentur sexaginta. rum cuique annectebatur earum rerum per figu-

<sup>1.</sup> Claviger. in l. c.

<sup>2.</sup> Mœurs des sauv. Tom. II. p. 43. 44. 225. 416.

<sup>3.</sup> Journal des savans, an. 1681. p.75.

<sup>4.</sup> Annum per circulos, sive rotas, ut malunt quidam, longe aliter dispertiebant Mexicani. Vide Kircher. Œd. Ægypt. Vol. III. p. 29.

ras designatio, quæ in suo anno memoratu dignæ occurrebant.

Hactenus de scribendi per picturas ratione a Mexicanis, nonnullisque Americæ, quæ ad septentrionem versa est, indigenis usurpata. Nunc pauca de figurarum ductu. Quas quidem constat non semper ad rerum exprimendarum normam plene et examussatim exscriptas esse, sed et non raro in compendium quoddam decurtatas, ac summatim positas5. Namque (ut ipsius Acostæ<sup>6</sup>, necnon Clavigeri<sup>7</sup>, verba faciam missa,) in tabula plus vice simplici reperiuntur Purchasiana figuræ hominum dimidiatæ. Adde quod sæpenumero hisce insunt picturis multa vel tropicam habentia significationem. Sic, si quando agmen describerent Mexicani, clypeum cum telorum fasciculo 8 depingebant. Paullo reconditius (si qua fides Lederero<sup>9</sup>,) Virginienses. Ii enim, ut adventus Europæorum hominum conficerent significationem, ignem vomentem cygnum penicillo coloribusque imitabantur; quippe qui vitæ ratione mare, pennarum candore Europæorum colorem,

<sup>5.</sup> Cf. Robertson. Vol. II. p. 288. 289.

<sup>6.</sup> Apud Warburt. p. 72.

<sup>7.</sup> In l. c.

<sup>8.</sup> Vide Zoeg. p. 532.

<sup>9.</sup> In l. c. ·

igne autem ignivoma eorum arma declararet. Idcirco lapsus fuisse videtur Vir egregius Warburtonus, dum eo scripturam, quæ proprie fit per picturas, ab hieroglyphica distinguit, quod illa (exceptis quibusdam notis, quas arbitrarias 1 nuncupant, ad exprimendas res forma carentes excogitatis,) ipsarum rerum imagines puras putas ex natura depromit, hæc vero figuras non circumcidit solum atque amputat, sed et tropice intelligit. Quam quidem ex præmissis patet nullam omnino esse distinctionem. Profecto multo melius fecisset, si de utriusque scripturæ ratione sic demum statuisset, ut hæc esset figurarum inter se quædam connexio, literarum ritu in series sententiasque singulatim ordinatarum; illi id curæ potissimum esset, ut una ad alteram figuram, prout ordo significatarum rerum erat, simpliciter adjungeretur, nulla prorsus sententiarum habita ratione: Etenim lipjus est quasi per literas articulatim ac distincte interpretari; illius ipsarum rerum sub

<sup>1.</sup> Quas quidem in picturas, quales fuere Mexicanorum, dedita opera inductas esse vix et ne vix quidem crediderim: cum multo faciliores recordatu fuerint tropice symboliceque expressæ res, si quæ ob naturam suam proprie depingi non potuerint. Quanquam harum nonnullas, primaria significatione gradatim amissa, notarum arbitrariarum (quod credibile est contigisse Sinensibus,) formam induere posse lubenter concesserim. Sed vide Zoeg. p. 533. nott. 22. 24.

aspectum subjectione suggerere, ac generatim summonere. Hæc denique, ut uno verbo dicam, loquitur; illa tantum indicat atque innuit.

Notatu admodum dignum est coloratas, ut videtur, picturas primos omnium indigenarum Americanorum excogitasse Mexicanos, feliciusque multo quam ceteri excoluisse: sive id factum fuit. quod terra illic loci suapte uberiusve solito materiam illam edebat, ex qua conficerentur varia pigmentorum genera; seu major quædam exquisitiorque huic populo insita erat ex natura ingenii celeritas. Ceteri, exceptis iis tantummodo quos antea excepimus, quique, eo quod Mexicanos habebant proximos, Mexicanorum huic consuetudini dociles sese aliqua ex parte præbebant, rem quamlibet memoriæ prodituri, id egerunt ut rei ipsius picturam in saxis, aut si quid aliud tale idoneum conspicarentur, fere omnino insculperent.

Posterioris hujus generis etiam sunt Scandinavorum haud pauca, que hodie exstant, monumenta. Quin et in Norvegia integræ rupes conspiciuntur, in quibus incisæ occurrunt figuræ

<sup>2.</sup> Horum præcipuum locum obtinet monumentum illud quod vulgo dicitur Kivikense. Vide Lagerbring. Specim. Histor. de mon. Kivik. et Zoeg. p. 343. not. 43.

hominum, navigiorum, belluarum. Eadem quoque ratio obeliscorum est, qui in Scotia 1 passim reperiuntur, Danis a nonnullis tributorum, qui in Scotiam olim incursiones factitabant. Indos<sup>2</sup> taceo Scythasque<sup>3</sup>, quorum in finibus picturata ubique supersunt monumenta. Venio ad nostrorum temporum Hottentotos, eos scilicet qui Bosjesmenorum vulgo nomine appellantur 4; quorum ea, ut perhibent, immanitas est, ut ferarum plane esse videatur, non hominum. Quibus quidem etiamnum per picturas scribendi consuetudo est. si quando feras, vel hostium congressus, certis in locis observant, id, ne periclitentur, cum suis communicant, figuras ferarum hostiumve in cavernis, in rupibus, inque similibus insculpendo.

<sup>1.</sup> Maximus est, qui stat in Comitatu Murray. Altus est pedes viginti tres.

<sup>2.</sup> Cf. Chambers. Account of the sculptures and ruins at Mavalipuram (Asiatick Researches, tom. I. p. 145. seqq.)

<sup>3.</sup> Vide Warburt. p. 74. not. k. et post eum Strahlenberg. Description historique de l'empire Russien, tom. II. p. 201. seqq.

<sup>4.</sup> Consulas J. Barrovium, Travels in China, p. 246. Unde liquet eo accessisse peritiæ, ut res interdum exprimant quæ moventur. Sic plaustra, cum claudicantia, tum etiam euntia scalpunt. Mexicani quoque, (quod prætermiseram,) teste Clavigero, dum monstrosas deorum imagines depingebant, partim fecerunt quietas, partim etiam vehementi motu agitatas.

Quinetiam apud Græcos<sup>5</sup>, ante inventas literas, quas dicunt, alphabeticas, usitatam per picturas fuisse scriptionem testantur ipsa Eustathii verba, sic ad insignem Homeri de Bellerophonte locum conscribentis 6: Οι παλαιοί, οποιόντι και οι Αίγυπτιοι εποίουν, ζώδια τινα ιερογλυφούντες καί λοιπούς δε χαρακτήρας είς σημασίαν ων λέγειν εβούλοντο, ούτω και αυτοί, καθά και τών τινες ύστερον Σκυθών?, εσήμαινον ά ήθελον, είδωλά τινα καὶ πολυειδή γραμμικά ξέσματα έγγράφοντες ήτοι έγγλύφοντες πίναξι, τοῦτ έστι σανίσιν, άλλοίαις τε καὶ ταῖς έκ πύξων, έξ ών αϊ λεγόμεναι πυξίδες. De quo, ut videtur, scribendi genere intelligendæ sunt notæ illæ, quas, ipsius Bellerophontis suadentes excidium, in tabula consignatas meminit Homerus 8: Πέμπε δέ μιν Λυκίηνδε, πόρεν δ' όγε σήματα λυγρά, Γράψας έν πίνακι πτυκτώ θυμοφθόρα πολλά. Δείξαι δ' ήνώγει ώ πενθερφ, όφρ απόλοιτο. Εt mox9; Καὶ τότε μιν έρέεινε,

<sup>5.</sup> Cf. Strab. XVII. p. 1142. (ed. Oxon. 1807.)

<sup>6.</sup> Ad Iliad. Z. 168. p. 489. (ed. Basil.)

<sup>7.</sup> Locum forte respexit Clementis Alexandr. V. 4. (apud Warburt. p. 105. et 113. not. d.) ubi, quanquam non de scriptura sermo agitur, (nam quæ Dario missa sunt dona non rerum effigies, sed res ipsæ fuisse videntur,) minime tamen abhorrent a proposito verba Clementis. Nam modus ratioque fere eadem fuit. Cf. Herod. IV. 131.

<sup>8.</sup> Iliad. Z. 168.

<sup>9.</sup> Ibid. 176.

καὶ ήτες σήμα ίδεσθαι, Όττι ρά οι γαμβροῖο παρα Προίτοιο φέροιτο. Αὐτὰρ ἐπειδή σήμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ, Πρῶτον μὲν κ. τ. λ.

Idem dictum puta de Phænicibus, nisi quod communis ipsis, ob viciniam scilicet, cum Ægyptiis fuisse videtur figurarum quarundam vel reconditiorum usus¹. Hujusmodi crediderim fuisse draconem illum, de quo Macrobius²; "Phænices in sacris imaginem ejus [mundi] exprimentes draconem finxerunt in orbem redactum, caudamque suam devorantem; ut appareat mundum et ex seipso ali et in se revolvi." Adde quod insculptæ in gemmis, quas nonnulli recentiorum hominum reperiere, literæ semel atque iterum observatæ sunt Phæniciæ, cum symbolis quibusdam Ægyptiacis commixtæ; quarum in una occurrit vel mirifici illius figura, qui in ore omni populo est,

<sup>1.</sup> Satis notum est multa ex Ægyptiis mutuatos esse Phoenices, præcipueque literarum usum alphabeticarum, quem in Græciam postmodum induxerunt; gloriam, quia mari præpollebant, sæpius adepti, tanquam repererint quæ acceperant. Cf. Tac. Ann. XI. 14. Lucan. I. 12. Plin. V. 12. Q. Curt. IV. 4. Crit. apud Athen. II. 22. p. 28. ubi, ut et apud Eustath. Od. Ξ. p. 541. legendum videtur Εδρον Φοίνικες γράμματ' ἀλεξίλογα. Metrum est elegiacum. Cf. etiam Herod. V. 59. seqq.

<sup>2.</sup> Saturnal. I. 9. De eodem dracone Horapol. I. 2. Satis frequens hæc nota in gemmis est, quas vocant, Abraxeis. In obeliscis autem, vetustiorisque ævi monumentis, non reperitur.

scarabæi. Unde quidem suspectum habeo non defuturos esse quosdam homines, qui cum War-. burtono affirment hieroglyphicam proprie sic dictam scripturam Phœnices calluisse: cum Phœnicium istiusmodi monumentum ne unum quidem supersit. Quos profecto commonefactos velim nihil tale, nisi vehementer erro, vel a Sanchoniathone vel quovis alio scriptore antiquo colligi posse: argumentationemque illam, qua sola opinionem suam de hac re suffulsit Warburtonus<sup>3</sup>, falsis omnino inniti principiis. Quod ea, qua potero, brevitate pergam ostendere. Etenim locus ille Sanchoniathonis, ab Eusebio citati, non ad deductam ex pictura simpliciori hieroglyphicam scribendi artem spectat, sed (quæ longe alia res est,) ad rudium quarundam statuarum excogitationem, quas in numinum cultu, cipporum fustiumque 4 loco deorum nominibus inscriptorum, Phænices postea usurparunt. Inter quos deos constat elementa eos, ventos, et id genus cetera, inprimis

<sup>3.</sup> p. 78.

<sup>4.</sup> Εὐεργέτας τε τούτους καὶ πολλών αἰτίους ἀγαθῶν ήγούμενοι, ὡς θεοὺς προσεκύνουν καὶ εἰς τὸ χρεών καταστάντας ναοὺς μετασκευασάμενοι, στήλας τε καὶ ράβδους ἀφιέρουν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν, καὶταῦτα μεγάλως σεβόμενοι, κ.τ.λ. Phil. Bybl. apud Euseb. Præp. Evang. p. 32. D. Sanchoniathonem secutus. 'Ανιερῶσαι δὲ δύο στήλας πυρί τε καὶ πνεύματι, καὶ προσκυνήσαι, ἄμα τε σπένδειν αὐταῆς κ.τ.λ. Sanchon. apud eund. p. 35. B.

veneratos esse; eademque non raro sub regum suorum nominibus invocasse 1. Ceterum, ut cum nomine hæc numina personam pariter induerent, a Sanchoniathone illo docemur inventos ab Urano fuisse dolatos quosdam lapides, bætyliorum 2 nomine appellatos, sub quorum potius quam cipporum fustiumve formis colerentur. Quorum tamen ea, ut videtur, ratio fuit, ut nullam lineamentorum oris in se continerent conformationem. Exinde Urani Taautum 2 vestigiis insistentem, rudibus hisce lapidibus etiam vultus addidisse; quin et sin-

<sup>1.</sup> Έξαιρέτως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν σφετέρων βασιλέων, τοῖς κοσμικοῖς στοιχείοις, καί τισι τῶν νομιζομένων θεῶν, τὰς ὀνομασίας ἐπέθεσαν. φυσικοὺς δὲ, ἤλιον, καὶ σελήνην, καὶ τοὺς λοιποὺς πλανήτας ἀστέρας, καὶ τὰ στοιχεῖα, καὶ τὰ τούτοις συναφῆ, Θεοὺς μόνους ἐγίνωσκον. Euseb. p. 33. A. Cf. etiam locum proxime citatum.

<sup>2. &</sup>quot;Ετι δὲ ἐπενοήσε Θεὸς Οὐρανὸς βαιτύλια, λίθους ἐμψύχους μηχανησάμενος. Sanchon. apud Euseb. p. 37. D. Qualia hæc fuerint in incerto est. Quidam conferunt cum automatis illis saxis a Dædalo excogitatis. Crediderim lapides fuisse oblongos, quales Saturno suos, juxta fabulam, voraturo liberos tradidisse fertur Rhea; quin et eo ἐμψύχους dictos, quod ad vivum, (si faciem demas,) quanquam infabre, fuerunt dolati; non quod suapte movebantur. Cf. Etymol. Mag. et Hesych. in v. βαιτύλος. Hesiod. Theogon. 485. seqq. Priscian. Art. Grammat. V. p. 647. (in Putschii Gramm. Vet.) Adde I. p. 564. VI. p. 698. VII. p. 747. Dumque hæc scribo, præ oculis locus est Herodoti, II. 48. Vide et Marsham. Can. Chron. p. 56. seqq.

<sup>3.</sup> Sanchon. apud Euseb. p. 39. A.

gulis, quæ deorum in numero coluerunt, elementis sacra, ut ita dicam, attributa, quibus alterum ab altero distingueretur, fingendo impertivisse. Nulla hic de hieroglyphica, nulla de ea, quæ per picturas fiebat simpliciores, scriptura facta est mentio 4.

Ceterum, dum ad exprimendas rerum notiones res ipsas nullo certo præstitutove ordine connexas, sed quasi in unum conjectas constipatasque, homines depingebant, duæ protenus exortæ sunt difficultates; una, ob nimiam, quæ tarde sic fieret, figurarum plenius cumulatiusque ductarum coarctationem; altera, quod per nullam continuationem seriemve inter se dispositæ ac colligatæ, nihil aliud in se

<sup>4.</sup> Perperam igitur omnino, ut videtur, Warburtonus στοιγεία intellexit de literis, cum intelligi deberet vox illa de naturæ elementis, quemadmodum recte acceperat Cumberlandus (Sanchoniatho's Phænician History,) p. 38. Et sic apud Euseb. p. 36. A. Τάαντος, δε εδρε την των πρώτων στοιγείων γραφήν. Neque vero illud prætereundum est, Uranum scilicet, si auscultemus Warburtono, picturæ apud Phœnices auctorem fuisse simplicioris. Cui quidem opinioni neque Sanchoniathonis, nec ullius cujuspiam, quod sciam, scriptoris auctoritas adminiculum præbet. Totum demum locum sic legendum atque interpungendum suspicor, particula re cum Warburtono inserta. Προ δε τούτων θεος Τάαυτος, μιμησάμενος του Ούρανου, των θεών όψεις (Κρόνου τε καί Δαγώνος καί τών λοιπών) διετύπωσεν, τούς τε ίερους των στοιχείων χαρακτήρας. Έπενόησε δὲ καὶ τῷ Κρόνφ παράσημα βασιλείας, κ. τ. λ.

continebant præter mancam quandam imperfectamque rationem significationis. Si qui igitur esset populus ingeniosior paullo ac solertior, is unamquamque tabulam, ut sic dicam, exinaniendo, et in plures partes apte inter se collocatas dissecando, viam sic facile videret apertum iri ad animi cogitationes fortius accuratiusque describendas. Figuras, brevitatis causa, contraherent vel hebetiores.

Verum enimvero omnium, quas novimus ad amplificandam hancce per picturas scribendi rationem commentas machinationes, longe longeque celeberrimus fuit mirificus ille Hieroglyphicorum usus, ab Ægyptiis antiquitus excogitatus. Is quando cœperit, frustra quæritur: quanquam, si Diodoro credendum sit, ab Æthiopibus 1, quorum colonia fuere Ægyptii, desumptus deductusque fuisse videtur. Quocum sane id facit, quod inter Meroes 2 antiquæ rudera repertæ haud ita pridem a Bruceio 3 nostrate sunt reliquiæ hieroglyphice insculptorum nonnullorum monumentorum. Ut

<sup>1.</sup> Cf. omnino Diod. Sic. III. 3. Insignia duo exempla utriusque gentis morum similitudinis præbet Herod. II. 36. 104. III. 24.

<sup>2.</sup> Lucan, X. 303.

<sup>3.</sup> Travels to discover the source of the Nile, &c. tom. IV. p. 538.

nt illud sit, satis vetustum fuisse id scribendi genus vel exinde patet; simplicis scilicet<sup>4</sup>, de qua supra diximus, picturæ nec volam nec vestigium ullibi apud Ægyptios etiam Diodori temporibus superfuisse, exceptis duntaxat illis figurarum complexibus, de quibus in monumento Osymandyæ<sup>5</sup>, necnon etiam in Labyrintho<sup>6</sup>, cum scalpro incisis, tum depictis etiam penicillo, mentionem fecit Diodorus. A quo demum monumentorum genere, tropicis scatentium ac ceteroquin (juxta ingenium Ægyptiorum) reconditis figuris, profluxisse vide-

<sup>4.</sup> Hoc est purius scriptæ. Unde debueram fortasse excepisse Osymandyæ monumentum. In eo enim exaratæ sunt, hieroglyphice proculdubio, hæ voces; ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙ-ΛΕΩΝ ΟΣΥΜΑΝΔΥΑΣ ΕΙΜΙ. ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΕΙΔΕΝΑΙ ΒΟΥ-ΛΕΤΑΙ ΠΗΛΙΚΟΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΕΙΜΑΙ, ΝΙΚΑΤΩ ΤΙ  $T\Omega N$  EM $\Omega N$  EP $\Gamma \Omega N$ . In alia itidem parte, in sacra scilicet bibliotheca, insculpta dicta sunt YYXHZ IATPEION. Vide Diod. I. 47. Ex quibus illud dignissimum est notatu, in vetustioribus scilicet monumentis έγγλυφων και τύπων illorum (quorum natura ad simplicis picturæ rationem proxime accedebat,) multo majorem numerum fuisse, quam figurarum hieroglyphice scriptarum. Sic etiam in obeliscorum epistyliis stylobatisque, ut et in scapis huc illuc sparsæ, occurrunt crebro figuræ, non literarum ordine inter se dispositæ, sed picturarum tantum vice fungentes, et quasi per saturam exasciatæ. Quæ quidem figuræ cum hieroglyphicis notis sæpius sunt confusæ.

<sup>5.</sup> Diod. I. 47.

<sup>\ 6.</sup> Ibid. I. 66.

tur scriptura hieroglyphica. Cujus jam satis verborum est de origine. Ad naturam ejus indolemque accedamus.

Dixi equidem antea eam hieroglyphicæ scriptionis rationem fuisse, ut per series sententiasque apta quadam inter se dispositione figuræ ordinarentur; picturæ contra nullam omnino sententiarum curam esse. Etenim id plerumque proprium fuit hieroglyphicis, ut singulis animi notionibus singulæ figuræ assignarentur; quæ, juxta ordinem rerum in animo conceptarum examussim nexæ jugatæque, res ipsas plenius perfectiusque exprimerent, perinde ac literæ. Quas tamen inter et hieroglyphica hoc maximum interest; nempe literas sonorum tantum quorundam res indicantium, hieroglyphica ipsarum rerum indicia esse. E contrario picturæ consuetudo est figuras tumultuario, ut ita loquar, catervatimque ante oculos ponere. In universum igitur hieroglyphica, quod ad figurarum attinet genus, pictura sunt; quod ad ordinem, literæ.

Sed, ut vetustissimi hujus, apud Ægyptios usurpati, scribendi generis fontes aliquantulum recludantur, necesse erit omnino ut ad antiquorum provocemus auctoritatem, eosque in medium proferamus tanquam columnas quasdam ac propugnacula orationis. Quod si his usus esset ducibus

Kircherus, potius quam putida ista ac sputatilica Platonistarum colluvie, fictisque ac commentitiis Hermetis istius Trismegisti libris¹, profecto is, vegrandis illius ope bonarum artium ac disciplinarum, quam possidebat, supellectilis, certum aliquod in re difficili atque incerta elicuisset; non sese, quod fecit, quasi in labyrintho quodam latebroso manibus pedibusque obnixe illaqueasset. Cui equidem id curæ fuisse mecum habeo persuasissimum, ut insolentia verum dicendi ipse semet, quod sæpius contingit mentientibus, dolis suis tandem ludificaretur.

Inter quos quidem præcipuam mereri laudem videtur Clemens, presbyter ille Alexandrinus; qui de hac re fusius multo quam ceteri, idemque accuratius disseruit: adeo ut iis, quæ de ratione atque indole hieroglyphicorum commemoravit, perpauca sane addi posse videantur. Unde quidem excerpserit, prorsus ignoratur. Quoniam autem verba ejus penitiorem quandam in se continent notarum hieroglyphicarum cognitionem, quam quæ alibi reperietur, nec, ut ex ipsius rei natura liquet, nisi diuturno studio ac sudore comparandam, crediderim eam ex alio quodam fluxisse auctore, in rebus Ægyptiacis egregie versato, non

<sup>1.</sup> Warburt. p. 139.

ab ipso Clemente profectam esse, tot aliis rebus incumbente.

Sed audiamus scriptorem illum Stromatum eruditissimum, de triplici agentem, quæ in usu apud Ægyptios fuit, literarum ratione; nimirum epistolographica, quæ vocatur, hieratica sive sacerdotali, atque hieroglyphica. Quarum quidem de prima secundaque (in quibus scilicet alphabetice ordinabantur literæ,) mentionem tantum facit. nulla eam ob causam subjecta explicatione. τίκα οι παρ' Αίγυπτίοις παιδευόμενοι, πρώτον μέν πάντων την Αίγυπτίων γραμμάτων μέθοδον έκμανθάνουσι, την έπιστολογραφικήν καλουμένην δευτέραν δέ, την ιερατικήν, ή χρώνται οι ιερογραμματείς υστάτην δε καὶ τελευταίαν, την ιερογλυφικήν ής ή μέν έστι διά των πρώτων στοιχείων, κυριολογική ή δε συμβολική. της δε συμβολικής ή μεν, κυριολογείται κατά μίμησιν ή δ', ώσπερ τροπικώς γράφεται ή δε, άντικρυς άλληγορείται κατά τινας αίνιγμούς ήλιον γοῦν γράψαι βουλόμενοι, κύκλον ποιοῦσι σελήνην δέ, σχήμα μηνοειδές, κατά τὸ κυριολογούμενον είδος τροπικώς δέ, κατ οίκειότητα μετάγουτες και μετατιθέντες τα δ, έξαλλάττοντες τα δέ, πολλαχώς μετασχηματίζοντες, χαράττουσιν. τους γουν των βασιλέων έπαίνους θεολογουμένοις μύθοις παραδίδοντες, άναγράφουσι διά τῶν αναγλύφων τοῦ δὲ κατά τοὺς αίνιγμοὺς, τρίτου είδους, δείγμα έστω τόδε τὰ μεν γὰρ των άλλων άστρων, διὰτην πορείαν την λοξην, όφεων σώμασιν ἀπείκαζον τον δε ήλιον, τῷ τοῦ κανθάρου έπειδη κυκλοτερες ἐκ τῆς βοείας ὅνθου σχημα πλασάμενος, ἀντιπρόσωπος κυλίνδει. φασὶ δε καὶ εξάμηνον μεν ὑπὸ γῆς θάτερον δε τοῦ ἔτους τμημα, τὸ ζῶον τοῦτο ὑπερ γῆς διαιτασθαι σπερμαίνειν τε εἰς την σφαῖραν, καὶ γεννῶν καὶ θηλυν κάνθαρον μη γίνεσθαι 1.

<sup>1.</sup> Strom. V. 2. p. 657. Quem locum, a Warburtono postea miris modis contortum, nec bene intellectum, recte omnino, ut mihi videtur, accepit Potterus. "Jam vero qui docentur ab Ægyptiis, primum quidem discunt Ægyptiarum literarum viam ac rationem, quæ vocatur epistolographica: secundo autem hieraticam, qua utuntur hierogrammates: ultimam autem hieroglyphicam; cujus una quidem species est per prima elementa, cyriologica dicta; altera vero symbolica. Symbolicæ autem una quidem proprie loquitur per imitationem; alia vero scribitur velut tropice; alia vero fere significat per quædam ænigmata. Qui solem &c." Nimirum παιδενόuevoi intelligens de literis tantum ediscendis, de vocibus πρώτον μεν πάντων sic, ut videtur, statuit, ut cum sequentibus δευτέραν δέ.....ύστάτην τε καὶ τελευταίαν, omnino connecterentur; adeo ut illud μέθοδον ad singula, quorum meminit Clemens, and κοινού et speciatim spectaret scribendi genera. Warburtonus autem (p. 123. seqq.), ut vocem scilicet μέθοδον generatim sumeret, Clementem finxit loqui de omnigena Ægyptiorum edocenda scientia; in toto hoc loco haudquaquam aliter interpretem agens, quam si id tantum asseverasset Clemens, eos scilicet, qui apud Ægyptios educantur, literas ante discere solere, quam ad arithmeticam, geometriam, musicam, ejusdemque farinæ cetera pervenerint. Vide Clem. Strom. I. 23. p. 413. Atqui quorsum hæc? Non enim Clemente

١

Hieroglyphica igitur, ut videtur, signa bipartito dividit Clemens; quorum una species cyrio-

mente nobis opus fuit, neque alio quopiam, ut ostenderet neminem, nisi qui imbutus fuerit literis Ægyptiis, Ægyptiam discere potuisse philosophiam. Adde quod tacet postea omnino Clemens de artium usu reconditiorum; quod profecto fecisse non potuisset, nisi de literis tantum Ægyptiis hic loci actum esset. Mox (p. 128. 129. et 127. not.), postquam voces υστάτην και τελευταίαν satis recte Anglice verterat, sibi ipsi scrupulum injecit; sic videlicet exponendo, quasi si dixisset Clemens hieroglyphicam scribendi rationem novissime omnium excogitatam esse, ideoque antiquissimam fuisse epistolographicam: cum satis constet varios scripturæ modos non juxta ordinem antiquitatis, sed disciplinæ, ordinari. Perperam igitur omnino in sequentibus vertit ὖστάτην καὶ τελευταίαν, the last and most perfect; nam τελευταίος non valet perfectus, sed extremus. Figura illa est, quæ a Grammaticis εν δια δυοίν appellatur; quale Homericum illud, Εί μή οί πύματόν τε καὶ υστατον ήντετ' 'Απόλλων. (Iliad. X. 203.) Porro, tracta sententia ής ή μέν έστι δ. τ. π. σ. κυριολογική· ή δέ συμβολική ad vocem μέθοδον falso sumptam, ut modo ostendi. generatim, ita rem agit, quasi prius sententiæ membrum ad epistolographicam pariter hieraticamque scripturam pertineat, posterius tantum ad hieroglyphicam. Qua concessa assumptione, falsa, quod non mireris, tandem prodit conclusio; nempe symbolicas omnino esse notas hieroglyphicas. Quod si ita esset, quid fieret de cyriologicis, sic dictis, hieroglyphicis?

Hoc, uti sperandum fuit, vidit Vir magnus; qui in re desperata ulcus præcidendum potius duxit, quam medendum. Itaque, postquam interpretationem suam totius loci subjecit, prout, quod ad significationem attinet, a Clemente prodiisse existimat, et ab illa paullulum tantum fructus percepit, pergit ostendere (p. 131.) qualem denique prodiisse oportuit. In

quo

logica, sive propria; altera symbolica appellatur. Symbolicæ autem triplex ratio est; una scilicet,

quo quidem ostendendo ad veritatem tantum non accedit; immo, si tertiam symbolico hieroglyphicorum generi addas speciem, omnino. Quod tamen omne, ut patebit postea, ab ipsissimis Clementis verbis facile extundetur.

· Quæ Clementi, ut vulgo intelligitur, a Warburtono objecta sunt (p. 127. not.), trifariam dividuntur. Primum sane, innuit absurdum plane esse Clementem, postquam de triplici literarum ratione mentionem fecit, unam tantummodo explicaturum fuisse, nempe hieroglyphicam. Verum enimvero, quod supra notavimus, nihil necesse fuit ut vel epistolographicarum vel sacerdotalium literarum indolem exponeret Clemens: quarum ratio, eo quod fuerit alphabetica, satis facilis esset intellectu; in eo tantum diversa, quod utrumque scribendi genus certæ hominum classi certisque rebus agendis erat destinatum. Deinde, communem affirmat interpretationem perinde de hoc loco constituere ac si dixisset Clemens, unam hieroglyphicæ speciem scriptionis literis institisse alphabeticis. Sed hoc nihil aliud est quam, quod logici dicunt, principium petere. Etenim illud στοιγείον non rectius de literis alphabeticis accipi potest, quam de primitivis illis scripturæ elementis, quæ ipsa rerum exprimendarum designatione fiebat. Huc accedat quod, ut amoveretur confusio, non δια στοιχείων simpliciter dixit Clemens, sed, quod fortius, διὰ τῶν πρώτων στοιγείων: quanquam probe scio literas interdum alphabeticas (apud Platonem scilicet Aristotelemque,) πρώτα στοιγεία nuncupari. Sed hoc Ceterum nequeo non mirari nimiam hic loci obstinationem Warburtoni, sic fere rem agentis, quasi στοιχείον nullibi de literis usurpari posset, nisi alphabeticis; præsertim cum paullo ante, quando sibi usui fore arbitrabatur, eandem de hieroglyphicæ scriptionis elementis vocem intellexisset. Vide

quæ proprie per imitationem, quoad licet<sup>1</sup>, exponit; altera, quæ tropice loquitur; tertia, quæ

Vide p. 78. 79. not. Cf. etiam p. 195. De reliquis deinceps dicetur.

Quod ad locum istum attinet Porphyrii (Warb. p. 122. sequ.), vel potius, quod notavit Tychsenius, Antonii Diogenis, auctoris scilicet, ut perhibent, Thulensium quarundam, sic dictarum, fabularum, eum profecto nullius fere pretii æstimandum censeo. Namque, præterquam quod de hieratica scriptura prorsus tacuit, in eo quoque lapsus est, quod literas hieroglyphicas ex symbolicis omnino separavit; cum testetur omnis antiquitas has tantum illarum speciem quandam esse. Quocirca crediderim vel mutilum esse hunc locum, vel (quod probabilius,) ab auctore rerum Ægyptiarum imperito, neque de veritate narrationis suæ admodum sollicito, negligenter inconsiderateque congestum. Si vero ulla est omnino hujus loci vis, intelligendum est, opinor, loqui Antonium istum de hieroglyphicis literis bifariam dispartitis, cyriologicis videlicet symbolicisque; nulla symbolicarum, pro ignorantia sua, subjecta distributione, nec recto vocabulorum usu cognito: porro, adeo male omnino rem gessisse, ut duo ejusdem scribendi rationis genera pro diversis rationibus prorsus sumeret. Quod ad hieraticam scripturam spectat, ab eo ob rei inscitiam prætermissam fuisse nullus dubito, minime epistolographica inclusam, quod suspicatur Warburtonus. Verum, quoniam ea totius loci natura est, ut nihil in se habeat quod non depromi possit ex Clemente, multa habeat Clemens quæ hic frustra anquirentur, satius erit omnino missum facere. Itaque missum faciamus.

 Hujusmodi signa, quorum indolem primus recte intellexit Zoega, in eo tantum a cyriologicis dictis hieroglyphicis discrepare videntur, quod illa rerum quarundam notiones, quæ ob naturam suam perfecte exprimi non possunt, ea tamen, qua licet, senigmatice. Cujus de natura partitionis infra latius uberiusque in animo est disserere.

De duobus tantum, ut videtur, literarum Ægyptiarum generibus mentionem facit Herodotus 2: sacro videlicet, atque populari. quoniam ne verbum quidem de earum usu naturave addidit, dubitari, nec injuria, potest an pro hieroglyphicis sumendæ sint sacræ illæ literæ, an hieraticis; quarum hæ, prout jam ante dictum est, secundum ordinem alphabeticum incedebant. Quod ait a dextris scribi ad sinistra, facit ut credamus loqui eum de hieraticis. Ea enim lex est hieroglyphicis, ut nunc a dextris ad sinistra, nunc a sinistris ad dextra, nunc etiam columnarum ritu insculpantur. Unde forsan non deerunt qui censeant hieroglyphicas notas literas appellare noluisse Herodotum, sed sub nomine potius τύπων illorum έγγεγλυμμένων<sup>8</sup> generatim complexum esse.

licet, imitatione, vel, si mavis, adumbratione designant; hæc vero proprie perfecteque imitantur. Ceterum hanc rem suo loco fusius tractabimus.

<sup>2.</sup> Γράμματα γράφουσι καὶ λογίζονται ψήφοισι, "Ελληνες μὲν, ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες την χεῖρα. Αἰγύπτιοι δὲ, ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερά. καὶ ποιεῦντες ταῦτα, 
αὐτοὶ μέν φασι ἐπὶ τὰ δεξιὰ ποιέειν, "Ελληνας δὲ ἐπ' ἀριστερά. 
διφασίοισι δὲ γράμμασι χρέωνται, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν, ἰρά, τὰ δὲ, 
δημοτικὰ καλέεται. ΙΙ. 36.

<sup>3.</sup> II. 124. 136. 138. 148. 153. Cf. etiam 46. 73.

Verum, quo minus rem ita se habere existimemus, impedimento illud est, quod literas meminit Ægyptias in lapidibus exaratas; in quibus quidem huc usque nullum ab Ægyptiis antiquitus inscriptum repertum est literarum genus, nisi hieroglyphicum 1. Hujusmodi sunt notæ illæ 3, quas in cippis Sesostridis 3, in Cheopis Asychisque pyramidibus, inque Sethonis statua, γράμματα simpliciter nuncupat; in Sesostridis autem, quæ in Ionia 4 prostabant, simulacris, γράμματα ίρά. Exquibus profecto id fere consectarium est, nempe Herodotum, in Ægypto peregrinantem, vel nihil

<sup>1.</sup> Quæ in nonnullis (e. g. Cleopatræ obeliscis, Warburt. p. 147.) repertæ sunt notæ alphabeticarum similes, pro hieroglyphicis agnitæ sunt infabre festinanterve exaratis. Nec vero illud omittendum, literas scilicet, ab antiquiorum temporum peregrinatoribus in Ægyptiis monumentis, quo adventum suum testarentur, incisas, sæpius nunc dierum pro genuinis sumi solere. Quod et de Memnonis statua intelligendum vidit Zoega.

<sup>2.</sup> II. 102. 106. 125. 136. 141.

<sup>3.</sup> Cf. Diod. Sic. I. 55. qui, de hieroglyphicis notis loquens, eas appellat  $i\epsilon\rho\alpha$   $\gamma\rho\dot{\alpha}\mu\mu\alpha\tau\alpha$ . Neque aliter in tabula nuper cognita Rosettana;  $TO\Delta E \Psi H\Phi I\Sigma MA TOYTO ANA-\GammaPA\Psi AI EI\Sigma \Sigma THAHN MEAANOS <math>\Sigma$ ] TEPEOY AIOOY TOIS TE IEPOIS KAI EΓΧΩΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ. Vide Appendicem. Lacunam ex conjectura explevit Porsonus.

<sup>4.</sup> Herod. II. 106.

omnino de hieraticis, proprie sic dictis, literis audivisse, vel, ob imperfectam rerum Ægyptiarum scientiam, de hieraticis hieroglyphicisque eandem prorsus rationem fuisse existimasse <sup>5</sup>.

Bifariam etiam Ægyptiorum literas distribuit

<sup>5.</sup> Quod quidem facile fieret, sive cum Deguignio [Mem. de l'Acad. des Inscript. tom. XXXIV.] credamus hieraticam scripturam partim ex literis alphabeticis, partim ex hieroglyphicis figuris in compendium redactis et quasi perfunctorie pictis conflatam esse: seu Zoegæ potius opinioni accedamus. asseverantis id tantum inter populares hieraticasque literas omnino interfuisse, quod hæ quidem illis fuere "elegantiores. pictisque figuris magis similes, modo in nexus collectæ, modo pro exigua sonorum diversitate variatæ." Fatendum est cum Deguignio facere videri Apuleium (Metam. XI. p. 386. ed. Delph.): "Injecta dextra, Senex comissimus ducit me ad ipsas fores ædis amplissimæ, rituque solenni apertionis celebrato ministerio, ac matutino peracto sacrificio, de opertis adyti profert quosdam libros literis ignorabilibus prænotatos. partim figuris cujuscemodi animalium concepti sermonis compendiosa verba suggerentes, partim nodosis et in modum rotæ tortuosis capreolatimque condensis apicibus a curiosa profanorum lectione munitos." Si qui censuerint Sinensium fere more conscriptas esse literas, quas dicunt hieraticas, ii conferant insignem locum apud Martian. Capell. Satyric. II. p. 35. edit. Grot. "Erantque quidam [libri] sacra nigredine colorati. quorum literæ animantium credebantur effigies." Quod ad libros Ægyptios attinet ab Herodoto (II. 100.) laudatos, quorumque, lepw nuncupatorum, semel atque iterum meminerunt Diodorus, Manetho, aliique, crediderim equidem eos hieratice (cujus facilior scriptionis ratio esset,) fuisse exaratos, non hieroglyphice.

Diodorus 1: quarum sacras, quas vocat, semel (si modo salvus sit locus,) hieroglyphicas appellat 2, sæpius tamen Æthiopicas; ab Æthiopibus scilicet (ut jam dictum est 3,) excogitatas, et apud eos vice fungentes popularium, cum in Ægypto cognitæ tantum fuerint sacerdotibus. Quas quidem, in lapidibus 4 passim obvias, docet non juxta syllabarum compositionem disponi, sed descriptarum imaginum loqui significatu apte inter se ordinatatum 5. Quare minime Wesselingio 6 astipulandum censeo, suadenti in sacris illis literis non hieroglyphicas tantum, sed et hieraticas notas contineri 7; cum multo sit probabilius inclusas esse hieraticas in popularibus; quippe quæ, ut

<sup>1.</sup> I. 81.

<sup>2.</sup> Vide supra, p. 7.

<sup>3.</sup> Supra, p. 26.

<sup>4.</sup> I. 27. 45. [Plutarch. de Is. et Os. tom. VII. p. 395. ed. Reisk.] 55. Cf. etiam 47. 49. 56. 57. 64.

K III. 4.

<sup>6.</sup> Ut neque Pottero, qui idem censet ad locum Clementis supra citatum.

<sup>7.</sup> Quod licet ab Herodoto factum vix inficias iverim, minime tamen is ego sum qui credam idem Diodoro posse contigisse: qui in Ægyptiorum literis ac disciplina exercitatior multo fuisse videtur, quam ut alphabeticam cum hieroglyphica scripturam confunderet.

plerisque visum est, ordine, perinde ac populares, incesserint alphabetico.

Quin et, de cippo Sesostridis in Dira, quæ Æthiopum est, loquens, de sacris, in eo insculptis, literis (hoc est, hieroglyphicis,) commemoravit Strabo<sup>8</sup>. Ab eodem docemur utique sacerdotibus omnino usu comparatum fuisse, ut, quæ de Nili natura scriptitarent, quodcunque tandem reconditioris esset sapientiæ, sacris literis mandarent9. Quas et hic poni pro hieroglyphicis, ex illo probabile est, quod ait Lucanus<sup>10</sup>; nempe, quæ ad Nilum 11 spectabant, ea in adytorum parietibus insculpi solere. A Galeno 12 itidem, Achille Tatio 13, aliisque discimus, id curæ fuisse Ægyptiis, ut artium disciplinarumque, cujuscunque fuerint generis, ratio in cippis incideretur. Thebæensibus agens obeliscis Strabo 14, literas in illis insculptas memorat, non autem indicato genere: quod et fecit Tacitus 15 in iis, quæ narravit de magnis Thebarum Ægyptiarum vestigiis;

<sup>8.</sup> XVI. p. 1114. ed. Almelov. Cf. etiam XVII. p. 1138.

<sup>9.</sup> XVII. p. 1139.

<sup>10.</sup> X. 179. seqq.

<sup>11.</sup> Cf. Horap. I. 21.

<sup>12.</sup> Adv. Julian.

<sup>13.</sup> Isagog. in Arat. Phænom. I.

<sup>14.</sup> XVII. p. 1170.

<sup>15.</sup> Ann. II, 60.

qui in alio loco 1 duplicem scribendi rationem Ægyptiis tribuit 2; unam, eamque vetustiorem, hieroglyphicam; alteram, quæ literis insistebat alphabeticis 3.

In universum igitur apparet Ægyptios quidem antiquitus, in lapideis monumentis, literis tantum usos esse hieroglyphicis, quod vel ex ipso vocis etymo colligi potest; in libris, vel hieraticis, vel epistolographicis, nunquam autem hieroglyphicis. Frustra igitur, opinor, laborarunt, qui Hermeticos illos libros, de quibus mentionem fecit Clemens 4, hieroglyphice quadam ex parte scriptos fuisse existimarunt 5. Nec vero felicius, me quidem judice, rem egerunt, qui ex Apuleii verbis su-

<sup>1.</sup> Ibid. XI. 14.

<sup>2.</sup> Cf. etiam Plin. XXXVI. 8. VI. 56.

<sup>3.</sup> Consulas etiam Lucan. III. 223. Cyrill. adv. Julian. IX. p. 299. ed. Spanh. Ammian. Marcellin. XVII. 4. XXII. 15. qui eam scribendi rationem, quæ per figuras animalium fiebat, in obeliscis cippisque, necnon in templorum adytorumque parietibus usitatam ferunt. Minus probatos auctores, Heliodorum, Ruffinum, alios, qui hieroglyphicas literas appellarunt hieraticas, prudens sciensque missos facio.

<sup>4.</sup> Strom. VI. 4. seqq.

Sic tamen Warburtonus, p. 156. et Tychsen. p. 9. 13.
 in Clementis loco interpretando secutus Fabric. Bibl. Græc. tom. I. p. 85. (ed. Harles.) qui, ut locum in suas partes melius contorqueat, pro τά τε ἰερογλυφικὰ καλούμενα legit

pra citatis <sup>6</sup> duplicem scribendi rationem sibi visi sunt extudisse, hieroglyphicam scilicet atque hieraticam. Ceterum, ut verum fatear, nequeo non

legit T. i. K. deleta particula TE; scilicet ut decem proxime sequentes libros hieroglyphice scriptos intelligat. Quocum sane nequeo consentire. Vulgatam potius lectionem retinuerim. et de ιερογλυφικοῖε illis (separatim sumptis,) sic profsus constituerim, tanquam de libellis quibusdam, hieratice conscriptis. hieroglyphicæ scriptionis naturam atque indolem (Lexicorum, quæ vocant, ritu,) exponentibus. Cf. Plutarch. Dæm. Socr. tom. II. p. 577. Qui vero decem illos libros (vide locum Clementis,) sub ιερογλυφικών nomine quasi vinculo illigandos arbitrantur, ii velim intelligant desumptos ab antiquis hieroglyphice insculptis monumentis esse, hieraticeque et είς πλάτος (cf. Euseb. Præp. Ev. p. 44.) exaratos. Unum exemplum notarum hieroglyphicarum hieratice transcriptarum suppeditabit notum illud Manethonis fragmentum in Syncell. Chronogr. p. 40. ed. Grot. si modo cum Zoega ιερογλυφικοῖς legamus pro ιερογραφικοῖε (quod vidit Jablonsk. Panth. Ægypt. V. v. 19.), ac versa vice; necnon κοινήν pro Έλληνίδα. Quarum hæc vox, illi a male sedulis scriptoribus librariis Græcis pro glossa superscripta, in locum ejus tandem irrepsisse videtur. Koun illa dialectus eadem fuit de qua Maneth. apud Joseph. cont. Αρ. Ι. 14. Το γαρ ΥΚ καθ' ιεραν γλώσσαν βασιλέα σημαίνει το δέ ΣΩΣ ποιμήν έστι καὶ ποιμένες κατά την κοινήν διάλεκτον. Neque aqua hæret ob vocem γράμμασι, eo quod conjungitur cum ιερογλυφικοίς, quod prætermisit Warburtonus; quanquam hanc locutionem usurpantem paullo ante citaverat Porphyrium. Vide p. 122. not. Γράμματα de hieroglyphicis passim usurparunt Herodotus, Diodorus, Clemens, aliique. Obiter corrigendus est Ammian. Marcellin. XXII. 15. Legendum videtur hieroglyphicas. Et sic citat Jablonsk. Panth. Ægypt. V. v. 14.

<sup>6.</sup> P. 37.

suspicari ad notas quasdam serioris ævi respexisse Apuleium, quales in tabula Bembina passim reperies, ad Commodi Caracallæve ætatem, si modo Jablonskio credendum sit, detrudenda; quibus fortuito visis, facile fabulam istam de libris pari ratione scriptis, deque egregia sacerdotis comitate, comminisceretur.

Quo quidem posito, pergamus diversa signorum hieroglyphicorum genera, quorum meminit Clemens, singulatim explicare. Illud tantum præfari lubet; nempe unam omnino præ se ferre faciem videri scripturam hieroglyphicam, utcunque diversis temporibus casu deditave opera variatum fuerit; non plures, uti visum est plerisque. Unam enim ubique speciem præbent omnia, quæ supersunt, monumenta; quemadmodum in Græcorum libris una tantum lingua conspicienda est, licet pro ingenio auctoris tractandæve rei natura. prove locorum aut temporum ratione diversum tracta sit atque modificata. Huc etiam apprime illud facit, quod, sicuti antea diximus, hieroglyphicorum est designatas figuris animi notiones recto ordine<sup>2</sup>, prout Græcæ aliusve scriptionis

<sup>1.</sup> Typus totius tabulæ, quæ et Mensa Isiaca appellatur, extat apud Kircher. Œd. Ægypt. tom. III. p. 79. Cujus particulam habebis apud Warburtonum.

<sup>2.</sup> Cf. Ammian. Marcellin. XVII. 4. Rem sic se habuisse vel

modus est, constituere. Si quæ igitur, quod identidem fieri oportuit, iteranda esse viderentur sensa,

vel ex decantata illa inscriptione patet, quam in Minervæ templi, quod in Sai est, insculptam propylæis fuisse tradit Plutarchus. Cujus ratio fuit ut, Infantis, Senis, Accipitris, Piscis, Hippopotami denique proprio ordine connexis inter se figuris, hæc sententia indicaretur: QUI NASCERIS, QUI-QUE INTERIS. DEUS ODIT IMPIETATEM. titulum meminit Clemens in templo Jovis, ni fallor, Thebæensis: nisi quod crocodilum habet pro hippopotamo. Videtur idem sibi fere voluisse, quod Orphicum illud, θύρας ἐπίθεσθε βεβήλοις; originemque traxisse ex fabuloso illo Typhrae. qui fertur bellum diis indixisse, eo scilicet quod, sicuti Evemerus (vide Cic. de Nat. Deor. I. 42.), Dionysius Phryx, atque id genus alii, in mysticas sacerdotum Ægyptiorum ineptias nimis curiose inspicere ausus est. Typhonem sub hippopotami figura delineatum commemorarunt Plutarchus, et Porphyrius apud Eusebium. Huc videtur respexisse Horapollo (I. 56.): Αδικον δε και αχάριστον, ίπποποτάμου δνυχας δύο, κάτω βλέποντας, γράφουσιν. ούτος γάρ, έν ήλικία γενόμενος, πειράζει τον πατέρα, πότερόν ποτε Ισχύει μαχόμενος προς αυτόν. και έαν μεν ό πατήρ έκχωρήση, τόπον αὐτῷ μερίσας, οὖτος προς τήν έαυτοῦ μητέρα ἐπίγαμον [an ἐπὶ γάμον] ήκει, καὶ ἐφ τοῦτον (ην el δὲ μη ἐπιτρέψειεν αὐτῷ ποιήσασθαι προς την μητέρα γάμον, ἀναιρεῖ αὐτὸν, ανδρειότερος και ακμαιότερος υπάρχων. είς δε το κατώτατον μέρος όνυχας δύο ίπποποτάμου, όπως οι άνθρωποι τουτο όρωντες. καὶ τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐπιγινώσκοντες, προθυμότεροι εἰς εὐεργεσίαν ὑπάργωσι. Observandum est, quam apte cum hisce cohæreant quæ de accipitre idem auctor notavit; Θεον βουλόμενοι σημήναι.....ίέρακα ζωγραφούσι (I. 6.) Cf. Plutarch. de Isid. tom. VI. p. 436. 464. 465. Clem. Alex. V. 7. Item de pisce; 'Αθέμιτον δε δηλούντες, ή και μύσος, ιχθύν ζωγραφούσι, διά το την τούτων βρώσιν μισείσθαι καὶ μεμιάσθαι έν τοίς ίεροίς. κενοποιόν γαρ ίχθυς πας, και αλληλόφαγον (Ι. 44.) Cf. etiam I. 14. Herod, easdem quoque figuras magna ex parte iterari necesse erat. Nec profecto is sum qui credam Ægyp-

rod. II. 37. Exinde apparet Plutarchi expositionem δια την θάλατταν, quam de suo penu deprompsit, nauci omnino esse. Idem dictum puta de Pierio (Hieroglyphic, Lib. XXXI.) Quod ad Horapollinis, quam dubitarunt nonnulli, fidem attinet, cf. etiam I. 11. 62. cum Amm. Marcell. XVII. 4. Pari modo atque in hac inscriptione, ut ex ipso colore interpretationum liquet. ordinatæ fuisse videntur figuræ hieroglyphicæ in illis quæ apud Herodotum, Diodorumque passim memorantur. Locum illum de Sethone operæ pretium erit citare. Kal vûr outos d βασιλεύς έστηκε έν τφ ίερφ του Ήφαίστου λίθινος, έχων έπι της χειρος μῦν λέγων δια γραμμάτων τάδε, ΕΣ ΕΜΕ ΤΙΣ ΟΡΕΩΝ. EYΣEBHΣ ΕΣΤΩ (II. 141.) Quo pacto loquentium statuis subnectebantur literæ, videbis apud Herod. II. 106. Sic etiam in obeliscis insculptæ occurrunt sæpius Regum Deorumque formæ eloquentium: quod cum alibi factum reperies, tum in superiore parte Septentrionalis lateris obelisci Ramessæensis (Warburton. p. 75. Kircher. Œd. Ægypt. tom. III. p. 161.); ubi, inquam, manifestum est majusculas illas figuras minime pro literis hieroglyphicis habendas esse, sed cultum dei cujusdam, picturæ ritu, ostendere. Suspensæ illæ notæ hieroglyphicæ dei sunt, credo, loquentis. Idem in eodem obelisco similiter factum videtur inferius. Conferatur etiam nota illa inscriptio, quam in Minervæ templo, quod in Sai est, prostantem meminit Plutarchus: ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΚΑΙ ΟΝ, ΚΑΙ ΕΣΟΜΕΝΟΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΟΝ ΠΕΠΛΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΠΩ ONHTOΣ AΠΕΚΑΛΥΨΕΝ (De Is. p. 396.) Cf. Procl. id Tim. I. p. 30. Addam aliam ex Theon. Smyrn. Mathem. Platon. II. 47. Έν δε Αίγυπτιακή στήλη φησιν Ευανδρος ευρίσκεθθαι γραφήν ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΡΕΑΣ [ΥΙΟΣ] ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΟΣ, [ΒΑΣΙΛΕΥΣ] ΠΑΝΤΩΝ ΟΣΙ-ΡΙΣ, ΘΕΟΙΣ ΑΘΑΝΑΤΟΙΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙ, ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΩΙ,

KA.

tios in veterum notarum loca novas nisi caute pedetentimque intromissuros fuisse. Etenim, si res aliter se haberet, vix et ne vix quidem fieri potuit ut scriptura hieroglyphica nisi ab ipsis scriptoribus intelligeretur. Quæ quidem, ut opinor, incrementis potius de die in diem tarde gradatimque factis, quam ipsa signorum veterum mutatione est novata. Nec vero cum Warburtono facere queo<sup>1</sup>, tres epo-

ΚΑΙ ΓΗΙ, ΚΑΙ ΝΥΚΤΙ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥ-ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Voces uncinis inclusæ ex conjectura sunt Zoegæ, provocantis ad Diodorum (I. 27.); qui et έρωτι dedit pro vulgata έρω τε. Idem in nota ad citatum hunc locum dρίστης, quanquam timidius paullo, proposuit; quam lectionem recepi. Vulgo legitur ἀρετής. Quæ vox si retineatur, subjicienda est statim conjunctio kal, ut ne sensus claudicet. Sed illud concinnius. Facile permutari inter se poterant Eet I Σ. Confert Zoega Diodor. I. 49. Συνεγεῖς δὲ ταύτη ύπάρχειν των κατ' Αίγυπτον θεων απάντων είκόνας, του βασιλέως ομοίως δωροφορούντος, ά προσήκον ην έκάστοις, καθάπερ ένδεικνυμένου πρός τε τον "Οσιριν καὶ τους κάτω παρέδρους, ότι τον βίον έξετέλεσεν εύσεβών καὶ δικαιοπραγών πρός τε ανθρώπους καὶ θεούς. Cf. etiam tabulam supradictam Rosettanam (ad init.): KY-ΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΔΟΞΟΥ, ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙ-ΓΥΠΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΑΝΤΟΣ.

- 1. Dignus omnino qui hic loci citetur Zoega est; cujus verba exscribam. "Quæ probabili ratione statui posse videntur hieroglyphicæ scripturæ epochæ atque vicissitudines, hæ fere sunt:
  - I. Ante inventas literas alphabeticas ad omnia, quæcun-

chas statuenti, unam scilicet notarum synecdochica- `rum; alteram tropicarum; tertiam ænigmaticarum.

que memoriæ mandanda censuerunt Ægyptii, usi sunt literis hieroglyphicis, a primitiva simplicitate atque paupertate sensim auctis et per symbola ad ænigmata traductis.

II. Inventa scriptura alphabetica, hanc in epistolis, et quæ alia sunt communis vitæ usibus inservientia adhibuere Ægyptii, eandemque sub hieraticæ scripturæ appellatione ornatiorem et occultiorem redditam in libris, forsan et mature in linteis mumiarum integumentis, usurpavere: hieroglyphica autem scriptio servata est in lapidibus, inque aliis publicis sacrisque monumentis; etiam in cadaverum involucris et in libris sacratioribus nonnullis.

III. Postquam sub Psammetichidarum imperio auctoritas sacerdotum deprimi cœpit, mysteria affectarunt, et data opera hieroglyphicam scripturam ænigmatibus augere studuerunt.

IV. Sub Ptolemæorum dynastia hieroglyphica scriptura fere non nisi in iis monumentis adhiberi perseveravit, quæ Ægyptiis diis immediate essent dedicata, inque cadaveribus patrio more ornandis. Sensim quoque ad novas ideas a Græcis Ægypto invectas exprimendas traducti fuerunt characteres hieroglyphici, veteribusque monumentis novæ interpretationes adstructæ.

V. Ægyptia Græcaque religione in Ægypto in unum conflatis, et antiquo sacerdotum Ægyptiorum instituto fere extincto, sensim periit veterum hieroglyphicorum genuina intelligentia, quam Romanis Ægypto imperantibus e tenebris eruere frustra conati sunt eruditi viri, et pro sincera veterum inscriptionum interpretatione mixtum quid proposuere ex Ægyptiis Græcisque notionibus. Tamen continuatum est in lapidibus, in cadaverum integumentis et in libris ad mysteria pertinentibus, cum vetera scripta hieroglyphica accurate desscribere, tum nova pro seculi ingenio concinnare.

VI. Tertio quartoque vulgaris æræ seculo ad nova myste-

Cum enim liquido constet vel in simplici pictura permulta tropice, ne dicam ænigmatice, conscripta esse, ex ipsa rei natura manifestum est jam inde a principio omnigenis refertam esse tropis scripturam hieroglyphicam.

Ac primo, ut nobis, quod aiunt, procedant postprincipia 1, de notis illis hieroglyphicis loquamur, quas cyriologicas, sive proprias appellant. Quibus quidem, postquam de simplicis picturæ indole jam fusius edissertatum est, vix ulla opus erit explicatione. Huc, ut videtur, pertinent effigies illæ Infantis, Senisque, in Saitica, de qua supra diximus 2, inscriptione reperiundæ; eo tantum sub hieroglyphicorum nomine comprehendendæ, quod sic prorsus concinnatæ sint constitutæque, ut singulis notionibus singulæ respondeant figuræ; ita ut apte inter se congruant compages sententiarum. Idem intellectum velim de regum deorumve figuris, qui in media notarum hierogly-

ria, theurgica, gnostica, magica, chemica traducti fuerunt characteres hieroglyphici, ac vetus sensus fere oblivioni traditus. Attamen usque ad Ægyptum ab Arabibus captam aliqua superfuisse videtur eorum intelligentia, sed eo pacto ut pro veteri significatione quisquis pro ingenio suo novam substitueret, veteri aliquo modo affinem." p. 549.

<sup>1.</sup> Plaut. Pers. IV. 1. 3.

<sup>2.</sup> P. 43.

phicarum serie, proprio habitu induti, semel atque iterum occurrunt. Quas quidem si excipiamus, perpaucas hujusce generis notas erit conspicere. Causa quidem in promptu est. Etenim, ordine figurarum sic digesto, paucæ admodum notiones reperiri poterant, quæ singulis notis exprimerentur, nude sic simpliciterque positis. Adde quod harum, si quæ repertæ fuerint, ipsarum plurima pars tropice, hoe est alienarum figurarum ope, multo facilius describerentur.

Ad symbolicas, quas sic nuncupat Clemens, notas accedo. Quarum primum, ut supra dictum est¹, genus cyriologicis assidet sic dictis hieroglyphicis; in eo tantum discrepans, quod quarundam rerum formas, quoad licet, imitando exprimit, cum præter earum naturam sit in certam præstitutamque normam imitationis quadrare. Sic, si qui solem (inquit Clemens,) veht depingere, circulum discumve ducit; si lunam, figuram quandam lunatam; cum satis pateat neutrum accuratum esse fingendi modum. Nam circulus ille non solem magis refert, quam lunam, ubi plena sit. Nec lunæ convenit, nisi ubi falcata ipsa sit, figura illa, de qua Clemens, μηνοσιδής. Quæ ni ita essent, nihil hæc signa a cyriologicis supradictis

distarent hieroglyphicis; nec quicquam omnino in se symbolicum continerent; quippe quæ nihil aliud essent, nisi ad amussim ducta ipsa rerum significandarum imitamenta. Quæ, ut videtur, signa exilitate fere quadam linearum, perinde ac diagrammata, quæ vocant, mathematicorum, ducta ac circumscripta, quod res exprimendas imitantur, cyriologica sunt: quod ab illa imitatione quadam ex parte excidunt, symbolica: ita ut recte a Clemente in symbolicorum, sic nuncupatorum, hieroglyphicorum ordinem fuerint cooptata. Has notas crediderim præcipue usurpasse Ægyptios, si quando cœlum, stellas, ignem, fluvios, civitates, ceteraque ejusmodi, essent significaturi. Ceterum, quod dixi de cyriologicis notis, paucas scilicet in Ægyptiorum monumentis reperiri posse, idem eademque fere de causa dicendum videtur de propriis, quas vocat Clemens, symbolicis.

Tertium genus notarum, (quod symbolicarum secundum,) idemque omnium longe usitatissimum, tropicum est<sup>2</sup>; quod hieroglyphicæ scriptionis quasi stirps atque fundamentum vere dici potest. Quarum quidem ea vis varietasque fuit, ut, apte (quod ait Clemens,) convenienterque traducendo transferendoque, partim immutando, partim etiam

<sup>2.</sup> Hujuscemodi maxima pars est notarum hieroglyphicarum, quotquot apud auctores supra citatos reperiuntur.

rursum prorsum transformando, nihil fere esset quod non earum ope vel facillime significaretur. Sic synecdochice, si de turba tumultuante esset locutio, hominem sagittas jaculantem pingebant1; belli aciem indicaturi, manus duase; quarum una quidem scutum, altera vero arcum tenebat. tonymice autem fumum ascendentem ponebant pro igne<sup>3</sup>; pro Nilo proque aqua potabili crocodilum4; equi cadaver pro vespis5; pro culicibus confertis vermes<sup>6</sup>; linguam oculumque, vel linguam cum manu subtus posita, pro sermone<sup>7</sup>. Mixtim itidem ex synecdocha metonymiaque, fortitudinem significantes - virilem pingebant naturam; ignaviam contra muliebrem 8. Sic, si laborem indicarent, bovis masculi<sup>9</sup>, si ultionem, vaccæ cornu effinxerunt 10. Quæ metaphorice scriptæ occurrunt notæ, quod in re tali expectandum fuit,

<sup>1.</sup> Horap. II. 12.

<sup>2.</sup> Ibid. II. 5.

<sup>3.</sup> Ibid. II. 16.

<sup>4.</sup> Porphyr. apud Euseb. III. 11.

<sup>5.</sup> Horap. II. 44.

<sup>6.</sup> Ibid. II. 47.

<sup>7.</sup> Ibid. II. 27.

<sup>8.</sup> Herod. II. 102. Diod. I. 55. &c.

<sup>9.</sup> Horap. II. 17.

<sup>10.</sup> Ibid. II. 18.

pæne innumeræ sunt. Exempli gratia, pro fortitudine leonem<sup>11</sup>; pro agri cultura bovem<sup>12</sup>; pro rapacitate ac furore crocodilum<sup>13</sup>; pro homine guloso scarum<sup>14</sup>; pro sene musico cygnum<sup>15</sup>; pro homine de sua sollicito sepultura elephantem proprios dentes, prout mos est, defodientem<sup>16</sup>; pro quovis viribus præpollente, facilique ad ea, quæ utilia sint, dignoscenda eundem faciunt cum proboscide <sup>17</sup>; et sic deinceps. Egregie autem a Clemente observatum est, cum fabulis mythologicis regum suorum laudes omnino permiscuisse Ægyptios <sup>18</sup>, ita ut hæ sane ab illis vix et ne vix quidem

<sup>11.</sup> Clem. Alex. Strom. V. 7.

<sup>12.</sup> Ibid. et Macrob. Sat. I. 19.

<sup>13.</sup> Horap. I. 67. Diod. III. 4. Alias crocodili significationes prodit Horap. I. 68. 69. 70. II. 80. 81. Ænigmatice accepti occurrit mentio apud Plutarch. de Isid. et Clem. Alex. V. 7.

<sup>14.</sup> Horap. II. 109. Οδτος γάρ μόνος των λχθύων μαρυκάται, καλ πάντα τὰ προσπίπτοντα λχθύδια ἐσθίει. Mirificum sane piscem! śi Oppiano pariter credendum sit: Καλ σκάρον, δε δή μοῦνος ἐν λχθύσι πασιν ἀναύδοις Φθέγγεται λκμαλέη λαλάγην.

<sup>15.</sup> Ibid. II. 39. Οδτος γὰρ ηδύτατον μέλος ἄδει γηράσκων. An verum sit, necne, prorsus nescio. Ut ut illud sit, exinde nil dubium est emanasse fabulam istam, toties et apud Græcos et apud Latinos poetas concelebratam; cygnum scilicet semel tantum, antequam diem obit supremum, cantare solere.

<sup>16.</sup> Ibid. II. 88.

<sup>17.</sup> Ibid. II. 84.

Quod vel præsertim fit in tabulá nuperius reperta Rosettana.

segregarentur. Sic Sesostridis, Mycerini, Rhampsiniti, aliorumque historia cum religiosis quibusdam fabulis adeo legitur commixta, ut quid ad historiam, quid ad fabulam spectet, non raro difficillimum sit dijudicatu. Quapropter tantum abest ut, quæ a Bandinio objiciebantur interpretationi Flaminii obelisci, ab Hermapione conflatæ, (ita videlicet conceptam esse, ut, de deone, an de rege, sermo sit, in dubio relinquatur,) Hermapionis fidem quasi cuniculis expugnet, ut insigne illud fragmentum plus auctoritatis atque ponderis ab hoc uno argumento necessario consequatur.

<sup>1.</sup> Epitomen tantum, ut optime observavit Zoega, hujus obelisci scripsisse videtur Hermapion; non notas hieroglyphicas, prout plerisque visum est, verbum verbo reddidisse. Cujus sane nihil præter fragmentum extat; apud Ammian. Marcellinum scilicet. Vide Appendicem. Verum emmvero de Græca hac interpretatione adeo in obscuro res est, ut, ad Flaminiumne, an ad Ramessæensem (sive Lateranensem,) pertineat obeliseum, adhuc dubitetur. Marshamus (Can. Chron. p. 457.) de posteriore intelligendam autumat. De priore accipit Zoega. Ut Flaminium fuisse credamus obeliscum, quem (συντόμως proculdubio,) interpretatus est Hermapion, suadet (quod a nemine notatum vidi,) ipsius Solis, ni fallor, figura in latere cum meridionali, tum etiam septentrionali, insculpta. Is enim esse videtur deus, in summo scapo sub pyramidio sessitans; in meridionali latere, λερακόμορφος, juxta illud Anticlidis a Warburtono citati, 'Η έλισε δε Νύτοιο αναξ, ίεραξ πολύμορφε; in septentrionali, propria forma indutus. Rem extra dubitationem ponit circulus ille supra caput pendens, de quo Clemens Alex. Strom.

Restat ut de ænigmaticis notis disseramus, ob hoc tantum a tropicis distinguendis, quod longius abhorrent a re significanda, inque nexus quosdam perreconditos, metaphoris undiquaque coacervatis, miris modis contortiplicantur?. Inde quidem fit a tropicis sæpissime separari non posse; cum permulta sint ab Ægyptiis tropice tantum scripta, quæ a nobis, ob inscitiam rerum Ægyptiarum, non nisi pro ænigmaticis sumi solent. Exempla attulit Clemens serpentum, ob voluminum tortuosorum similitudinem, pro sideribus variis hieroglyphice Scarabæum<sup>3</sup> itidem meminit ænigdelineatorum. matice pro Sole positum; quanquam scarabæi figuram (quæ in omnibus fere Ægyptiorum reperitur monumentis,) longe aliter videtur intellexisse Porro Isis, quæ cyriologice ipsam Horapollo 4.

Strom. V. 4. ήλιον γοῦν γράψαι βουλόμενοι, κύκλον ποιοῦσι. In Lateranensi autem nulla istiusmodi figura est. Is enim non Soli, sive Apollini, sed Jovi Thebæensi sacratus fuisse videtur. Uterque apud Kircherum obeliscus est, p. 161. et 213. (Œd. Ægypt. tom. III.) Observandum est eandem Solis hieracocephali figuram in Sallustiano occurrere obelisco, a Flaminio, ut supra dictum est, magna ex parte desumpto; nec non in Barberino Campensique. Vide Kircher. Œd. Ægypt. tom. III. p. 271. et De obelisco Cæs. Aug. e Camp. Mart. ruderibus.nuper eruto Commentar. auctore Angel. Mar. Bandinio. Rom. 1750.

<sup>2.</sup> Plaut. Pers. IV. 6. 26.

<sup>3.</sup> Cf. Plutarch. de Isid. p. 497.

<sup>4.</sup> Qui in primo præsertim libro plurimas notas, ex obscuritate

deam significat, tropice autem, quæ Isidi in sacris erat, caniculam, ænigmatice scripta, annus est 1. Quin et cor discimus super thuribulo, in quo inest ignis, suspensum, tropice interpretatum, zelotypiam esse; ænigmatice vero Ægyptum; ob insignem regionis calorem scilicet 2. Sic etiam, significatione latebris obscuritatis variis modis involuta, deum, aut fatum, numerumve quinarium innuentes, stellam3; patulum quippiam, leporem4; originis antiquitatem, fasciculum papyri5; os denique, serpentem6 depingebant. Sed de his jam satis verba facta sunt7.

ritate minus obvias, exponendas curavit. Loca de scarabæo sunt I. 10. 13. II. 41.

<sup>1.</sup> Horap. I. 3.

<sup>2.</sup> Ibid. I. 22. Αΐγυπτον δὲ γράφοντες, θυμιατήριον καιόμενον ζωγραφοῦσι, καὶ ἐπάνω καρδίαν. δηλοῦντες ὅτι ὡς ἡ τοῦ ζηλοτύπου καρδία διαπαντὸς πυροῦται, οὕτως ἡ Αἴγυπτος, ἐκ τῆς θερμότητος διαπαντὸς ζωογονεῖ τὰ ἐν αὐτῆ ἢ παρ' αὐτῆ ὑπάρχοντα. Minus recte igitur annotavit Zoega (p. 200. not. 4.) cor mundi Ægyptum appellavisse Horapollinem; nec quicquam ad rem sunt loca illa de Delphis, ὀμφαλῷ γῆς dictis, cum Horapolline collata.

<sup>3.</sup> Horap. I. 13.

<sup>4.</sup> Ibid. I. 26.

<sup>5.</sup> Ibid. I. 30.

<sup>6.</sup> Ibid. I. 45.

<sup>7.</sup> Quod ad *crucem* illam, quam vocant, *ansatam* attinet, quæ in omnibus fere Ægyptiorum monumentis reperitur, ut et

In universum igitur ea hieroglyphicorum erat natura, ut vel lingua, vel scriptura, æque recte ap-

in tabula nuper cognita Rosettana, quamque meminerunt Gorop. Becan. Hierogl. Kircher. Œd. Ægypt. tom. III, p. 13. 277. 278. Prodr. Copt. V. necnon et in Obelisc. Pamph. Sozom. Eccles. Hist. VII. 15. Ruffin. Eccl. Hist. II. 29. Jablonsk. Panth. Ægypt. I. p. 282. dictitaruntque falso idem valere ac vita ventura, nugas istas, a nescio quibus fanaticis ac male sedulis Christianis conflatas commentasque, quasi spongia detergebit insignis Suidæ locus. Έπλ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου βασιλέως, καθαιρουμένων των Έλληνικών ίερων, εύρέθησαν έν τῷ τοῦ Σαράπιδος νεῷ ἰερογλυφικά γράμματα σταυροῦ έχοντα τύπους - άπερ θεασάμενοι οι έξ Ελλήνων Χριστιανίσαυτες ΕΦΑΣΑΝ σημάίνειν τον σταυρον, παρά τοις ίερογλυφικά γινώσκουσι γράμματα, ζωήν ἐπερχομένην. Vide in σταυρός. Cf. etiam Socrat. Hist. Eccles. V. 17. Theoph. Chronogr. p. 49. In eundem etiam errorem incidere Mercerus et Hæschelius, in initio videlicet ad Horapollinem annotationum. Ansulam pro oculo sumendam satis festinanter censet Lipsius, (De Cruce, I. 8. not.) deque cetera figuræ parte tanquam de sceptro statuit, provocans ad Macrob. Saturn. I. 21. "Osirim Ægyptii ut Solem esse asserant, quoties hieroglyphicis suis literis exprimere volunt, insculpunt sceptrum, inque eo speciem oculi exprimunt, et hoc signo Osirim monstrant, significantes hunc deum solem esse, regalique potestate cuncta sublimem despicere, quia solem Jovis oculum appellavit antiquitas." Cf. etiam Plutarch. de Iside, p. 398. 465. Cyrill. contra Julian. IX. p. 299. Pro clave Nili satis ingeniose accipit Zoega. Vide figuras Solis in pyramidio obelisci Campensis (apud Zoegam Bandiniumque); quarum conspectus insulsam istam Lipsii interpretationem proculcabit pessundabitque. Quid sit hæc nota, adhuc certe in obscuro est. In præsens, quod in hisce rebus aliquid est, sufficiat ostendisse quid non sit.

## pellari possent. Quorum quidem usus, ut jam

Quintum genus notarum addit Zoega (p. 454.), quibus nomen indidit phoneticarum. Quas quidem, se judice, in auodam Horapollinis loco subodoratus est, et in se viris equisque obnixe defendendas suscepit; utpote quarum ope novam ad recludendam alphabeticarum literarum originem excogitaret viam. Vide p. 553. Locum Horapollinis exscribam. "Ετι γε μήν καὶ ἀντὶ ψυχής ὁ ἰέραξ τάσσεται, ἐκ τῆς τοῦ ὀνόματος έρμηνείας. καλείται γαρ παρ' Αίγυπτίοις ο ίέραξ, ΒΑΙΗΘ. τούτο δε το δνομα διαιρεθέν, ψυγήν σημαίνει και καρδίαν. έστε γαρ το μέν ΒΑΙ, ψυχή, το δέ Ηθ, καρδία. ή δέ καρδία κατ' Αίγυπτίους, ψυχής περίβολος ώστε σημαίνειν την σύνθεσιν του ονόματος, ψυχήν έγκαρδίαν. άφ' οδ καλ ο ιέραξ, διά το καλ προί την ψυγήν συμπαθείν, ύδωρ οὐ πίνει το καθόλου, άλλ' αίμα, ο καὶ ή ψυχη τρέφεται (I. 7.) Ex quo quidem colligit significationem hieroglyphicorum ex soni similitudine interdum pependisse; cum nihil tale innuisse Horapollinem facile mecum persuasum habeam. Totius loci interpretationem sic expedio. Vox Ægyptiaca βαϊήθ (ex radicibus sc. βαΐ, anima, et ήθ, cor,) significat anima in corde inclusa, (juxta fabulam quandam, quæ animam septam corde, ibique vescentem sanguine effinxit.) et exinde simpliciter anima. Accipitrem igitur hieroglyphice, idque tropice tantum, pro anima ponebant; non quod, ut falso vult Zoega, commune accipitri cum anima a priori (ut dicunt logici,) nomen fuit βαϊήθ, sed quod de anima ipsa deque accipitre eadem fuit ratio; quorum scilicet uterque sanguine tantum nutritus ferebatur. Cf. etiam Horap. I. 6. Fatendum est verba Horapollinis contortula esse ac sub-Verum cuivis paullo attentius rem indaganti perpendentique huc, nisi vehementer erro, tandem redibunt.

Ex quo tamen loco, cum alio ejusdem auctoris (I. 38.) conjuncto, illud (nisi fallor,) discimus; eos nempe, qui hiero-glyphicas literas viva voce legebant, sæpius rei significatæ nomen figuræ, cujus ope significata est, indidisse; ut et versa

## dictum est, præcipuus in lapideis videtur fuisse

versa vice. Sio  $\beta a \tilde{m} \theta$ , quod proprie anima sonat, nuncupatus est etiam accipiter, qui animam hieroglyphice significabat. E contrario, in loco proxime citato, siquidem recte intelligo, eruditionem discimus appellatam esse Egyptiace  $\Sigma \beta \hat{\omega}$ , quanquam  $\Sigma \beta \hat{\omega}$ , ut videtur, proprie est cibi copia; idque quod literæ Egyptiacæ sub cribri figura hieroglyphice fuerint expressæ. Ex quibus patet, quanquam remotius paullo, a re, quæ significat, ad significatam rem nomen hic omnino tractum esse.

Exinde forsan prognata est ίερα illa διάλεκτος, quam alii alia ratione explicare conati sunt; quæque a sacerdotibus (ut credibile est,) a quibus, ut deinceps dicetur, hieroglyphicorum omnino pendebat interpretatio, commenta est, vocabulis sic fere, quemadmodum ostensum est, ultro citroque latis. Quæ si vera sint, sacra illa dialectus nihil aliud fuit quam hieroglyphicæ scripturæ, quæ viva voce fiebat, pronunciatio. Cui quidem sententiæ, quanquam paullo audaciori, favere tamen videtur fragmentum illud Manethonis in Syncell. Chronogr. p. 40. (Jablonsk. Panth. Ægypt. V. V. 19.) ἐκ τῶν ἐν τῆ Σηριαδική γή κειμένων στήλων, ΙΕΡΑΙ ΔΙΑΛΕΚ ΤΩΙ ΚΑΙ ΙΕ-ΡΟΓΛΥΦΙΚΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙ κεχαρακτηρισμένων, κ. τ. λ. Qui enim, si res aliter se habuisset, fieri posset, ut eædem prostarent notæ et hieroglyphice et ad sacræ dialecti normam expressæ? Huc etiam apprime facit, quod mox in eodem fragmento ejusdem dialecti mentio absolute facta est, ubi de iisdem notis agitur; έρμηνευθείσων.....ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΙΑ-ΛΕΚΤΟΥ, ex ipsa illa scriptura sc. hieroglyphica. dialecto constat vocem illam, quæcunque fuerit, Ægyptiacam, quam Græce ex Horapolitine (II. 108.) vertit Philippus πιννοφύλαξ, hominem μή προνοούμενον έαυτοῦ designasse, cum vulgo nibil aliud esset nisi ostreorum custos. Pari ratione ex fragm. ejusdem Maneth. apud Joseph. cont. Ap. I. 14. p. 445. (Jablonsk. Panth. Ægypt. Prolegom. p. cxxx.) discimus vocumonumentis 1; ut sic res gestas famamque regum suorum memoriæ proderent 2. Sacros etiam ritus, præclara inventa, γνώμας atque adagia, quæcunque tandem ad publica spectarent commoda, hac ratione conscripta esse, patet ex antiquitate 3. Notum est etiam hieroglyphice insculptas, interdum etiam pictas, fuisse arcas sepulcrales, sarcophagos, mumias demum, quas vocant, Ægyptias 4. Quin et astro-

lam Υκ in sacra dialecto idem fuisse quod Rex; cum Αίγυπτιαστὶ (h. e. in vulgata,) poneretur pro captivi. Probabile est, vel certe non multum a probabilitate abhorret, captivos hieroglyphice scriptos regem significasse; quod eos scilicet in bello ceperat. Quæ igitur, quod ad scripturam, hieroglyphica signa ἰερὰ γράμματα appellabantur, quod ad pronunciationem attinebat, dici poterant ἰερὰ διάλεκτος.

- 1. Antiquitus, ut videtur, in lapidibus tantum usi sunt Ægyptii bieroglyphicorum exaratione. Incidi tamen postea hanc scriptionem in ligno, in gemmis, in creta coctili, in metallis denique (prout rath Mensæ Isiacæ est ex ære, ait Kircherus, conflatæ,) compertum habemus ex variis singulorum generum, quæ supersumt, monumentis.
- 2. Quod inprimis fiebat in obeliscis; ut recte vidit Warburtonus. Unde profluxisse videtur proverbium, "Αξιος όβελίσκον; ut et illud ἀπὸ ὁβελίσκον. Vide Suid. in v. αξιος.
- 3. Herod. II. 141. Diodor. I. 45. 49. Plutarch. de Iside, p. 395. 436. Clem. Alex. Strom. V. 7. Ammian. Marcell. XXII. 15. Galen. adv. Julian. I. p. 370.
- 4. Quando cœperit hic mos, valde videtur in obscuro esse. Apud Herodotum nulla fit mentio de mumiis, mumiarumque integumentis hieroglyphice signatis; quod credibile facit sub

nomica et geographica pari modo harum notarum ope exarata esse discimus ex veterum auctoritate<sup>5</sup>. Ex quibus omnibus, ut ipsa dicta Diodori<sup>6</sup>, Ammiani<sup>7</sup>, Taciti<sup>8</sup>, Lucani<sup>9</sup>, totidem verbis id asseverantium, prætermittam, nihil potest esse manifestius, quam hoc scribendi genere usos fuisse Ægyptios ad omnia fere, quæ mente concipi

sub Herodoti temporibus nondum omnino invaluisse hanc consuetudinem. Quam quidem, puto, si res aliter se habuisset, tam fuse tamque elaborate de cadaverum condiendorum agens curatione, vix et ne vix quidem potuit prætermisisse. Vide II. 86. Quin et de hoc hieroglyphicorum usu ne verbum quidem Diodorus. Huc accedat quod plerique, qui circa mumias versantur, characteres novitii plane videntur esse neotericique; immo et non raro a melioris notæ monumentorum ratione penitus abhorrere. Quæ cum ita sint, nil fere, opinor, dubium est, quin ea plerumque antiquiora sint, quæ plana prorsus notarumque hieroglyphicarum expertia reperta fuerint hujuscemodi monumenta. Quod dixi de mumiis, idem dicendum videtur de arcis sepulcralibus, necnon etiam de sarcophagis.

- 5. Martian. Capell. p. 274. Achill. Tat. Isag. I. p. 121. Cf. etiam Apoll. Rhod. Argon. IV. 272. seqq. collat. cum Herod. II. 104. Quivis videbit quam temere actum sit cum Bruceio, cuncta, quæ insculpta reperiuntur in obeliscis templisque Ægyptiorum, ad astronomiam spectare opinante. Travels to discover, &c. tom. I. p. 413.
  - 6. III. 4.
  - 7. XVII. 4.
  - 8. Ann. XI. 14.
  - 9. III. 221.

possent, significanda. Sic ex Horapolline etiam intelligere est sacras res profanasque, theologicas, historicas, philosophicas, morales, ægne facile omnes hieroglyphicorum ope declarari posse. Unde plane amandandi sunt ii, qui nihil præter arcana quædam sacerdotibus tantum cognita in hac scriptura inclusum esse dictitarunt. Nec vero cum Warburtono facile concesserim publicam illam fuisse et omnibus notam, nisi forte fortuna aliquantisper, cum primum scilicet ex simplici pictura excederet; quippe cujus omnino fuerit natura, ut paucis tantum, ob rei ipsius difficultatem, innotesceret. Quod tum ex iis liquet, quæ jam disseruimus, tum præcipue ex loco Diodori, tantundem asseverantis, sacerdotes scilicet solos hieroglyphicas notas calluisse. Quod nec de omnibus sacerdotibus intelligendum videtur, sed de hierogrammatibus tantum, quorum in libris hieroglyphica reperta sunt lexica, ut supra notatum vidimus a Clemente Alexandrino 1.

Qui vero (quod facit Warburtonus,) publicam omnino fuisse scripturam hieroglyphicam arbitrantur, ii novum sibi fingunt scribendi genus,

<sup>1.</sup> Supra, p. 40. Crediderim saltem penes hierogrammatas tantum fuisse hujus scripturæ interpretationem, postquam, jam inventis literis alphabeticis, usurpata est. Cf. insignis locus apud Herod. II. 28.

idque a sacerdotibus solis usurpatum. Quod quidem, licet per figuras conscriptum, ab hieroglyphico nihilominus genere distinguunt; eo scilicet, aiunt, quod hierographice scribebant omnia, quæ ad reconditioris sapientiæ interpretationem spectabant. Verum enimvero de hac scriptura omnes ad unum, utpote omnino nulla, auctores tacent; nec quicquam istiusmodi ex monumentis, quæ supersunt, Ægyptiorum colligi potest. Qui hanc tuentur opinionem, ut et qui Kircheri ad partes astant, Hieroglyphica videntur cum philosophia ista, quam dicunt, symbolorum omnino confundere. Cujus tamen, ut videtur, longe alia fuit ratio <sup>2</sup>.

<sup>2.</sup> De symbolorum philosophia non hujus loci erit disceptare. De ea consule Jablonsk. Prolegom. ad Panth. Ægypt. III. 51. seqq. Quæ quidem fuerit, discimus ex Plutarch. de Is. p. 396. Clem. Alex. Strom. V., 7. p. 670. Porphyr. apud Euseb. III. 7. 11. 12. 13. et De abstin. IV. p. 371. seqq. ut et ex Iamblich. de Myst. VI. 1. 2. 3. Plotin. Ennead. V. 8. 6. Ælian. Anim. Hist. XI. 10. et Phil. Jud. de Vit. Mos. p. 412. "Pro methodica (dicta sunt Zoegæ,) et clara doctrinarum expositione uti maluerunt tum brevibus quibusdam sententiis sive adagiis aut ænigmatis, conciso verborum numero res magnas multasque indigitantes; tum imaginibus quibusdam mysticis sive tessesis ita adornatis, ut qui sacra illa doctrina esset imbutus ex earum inspectione mentem socii qui eas exhibebat

Quod ad hieroglyphicarum notarum spectat interpretationem, fatendum est cum Bandinio, Mercato, Bruckero, Jablonskio, Zoega denique, certam harum perfectamque omnino desperandam esse cognitionem. Etenim, præterquam quod perparce nobis descendit, et (si Horapollinem excipias,) huc illuc tantum sparsa figurarum hieroglyphice exaratarum aliqua expositio, accedit etiam illud, quod ipsas figuras, ob inscitiam nostram rerum Ægyptiarum, passim fere ignoramus. Quas nisi percipiamus, unde et qui fieri potuerit, ut, quod ad significationem attinet, nisi in tenebris pugnemus 1?

exhibebat assequeretur; tum et gestibus nonnullis cærimoniisque, quibus, dum aliud agere videbantur, arcana animi sensa declararent." Exinde emanarunt symbola illa Pythagorica, de quibus fuse egit Clemens. Imitati sunt quadam ex parte, ut videtur, hodierni quidam.

<sup>1.</sup> Augetur vel inprimis ex illo difficultas, quod tam parvus notarum, quotquot repertæ sunt, hieroglyphicarum numerus est; significationum eam ob causam ratio propemodum infinita. Bruceius affirmat in omnibus Ægyptiorum monumentis a se diligenter exploratis quingentas tantum et quatuordecim inveniri posse; ideoque censet (quod supra notatum est,) nihil in hieroglyphica scriptura præter astronomicas quasdam observationes prorsus contineri; quippe quæ, ob paucitatem scilicet characterum, ad exprimenda generatim animi sensa minime sufficeret. Notæ, quas uniuscujusque generis a se inspectas commemoravit Zoega, numero, ait, sunt noningentæ,

Ante partam nuper a Gallis, in bello scilicet Ægyptiaco, Rosettanam tabulam, et spes et ratio

noningentæ, quinquaginta, et octo. Verum fac noningentas, vel, quod rotundius, etiam mille omnino exstare in monumentis, quæ supersunt, notas, tamen vel exinde consectarium est ex notarum plerisque innumeras pæne, tropice ænigmaticeque conceptas, significationes necessario pependisse: ita ut nune has, nunc illas (prout voluntas scribentis erat,) indicarent notiones. Quæ res si aliter se habuisset, vix satis fuisset, credo, vel ad tractandam astronomiam hæc scriptura; nedum ad ίδέας, quæ in animo nascerentur, universe exponendas. Exempla hujuscemodi supra attuli ex Horapolline, de variis agens hieroglyphicorum generibus. Quin et, ut ex singulis notis variæ extundebantur significationes, sic idem interdum fiebat characteribus inter se conjunctis. Quod cum ex monumentis hieroglyphice scriptis patet, tum præcipue ex aureo illo Horapollinis fragmento. Sic Vulcanum indicantes, scarabæum et vulturem pingebant; Minervam autem, vulturem et scarabæum, ordine, ut videtur, inverso. Horap. I. 12. Cf. I. 8. 22. 43. II. 38. 45. 50. Leguntur etiam sæpius in media hieroglyphicorum serie figurarum quidam complexus, sive syntagmata: quorum ratio sic demum constituta est, ut nunc, quod ad sensa attinet exprimenda, actione quadam sibi invicem mutuas quodammodo operas tradant, et quasi unum signum syllabamve efficiant; nunc autem, quod usitatius, simplicius tantum occurrant positi, nulla omnino actionis habita ratione. Huc utique accedat, quod, sicuti unius ejusdemque figuræ ope complura denotabantur sensa, uni etiam sæpenumero notioni plurimæ accommodatæ sunt figuræ. Sic stella significabat deum, fatum, numerum quinarium, crepusculum, noctem, tempus, animam denique. Horap. I. 13. II. 1. E contrario pro deo, ut et pro anima, modo stellam, modo accipitrem pingebant; pro fato interdum stellam, interdum etiam literas septem duobus inclusas digitis. Horap.

horum studiorum in Hermapionis interpretatione posita est Flaminii (si modo is sit,) obelisci 1.

I. 6. 7. II. 29. Ex quibus omnibus, puto, facile apparebit natura difficultatis.

In lectoris gratiam exscribam regulas quasdam, in suo genere optimas, ad hieroglyphicorum spectantes interpretationem, aque Zoega harum rerum, si quis alius, perito excogitatas; alias forsan, si modo per occasionem licebit, huic studio operam daturus.

"Advertendum est.....quot et quales obveniant notarum compositiones, sive syllabas sive syntagmata appellare mavis, scilicet complexus notarum junetim recurrere solitarum. Porro quibus aliis notis sive solitariis, sive inter se connexis quævis nota et quævis notarum syllaba comitibus usa reperiatur. Denique quæ sit cujusvis inscriptionis hieroglyphicæ dispositio sive œconomia: et quatenus hoc respectu quæ hodie exstant monumenta inter se conveniant aut dissentiant. Quibus omnibus accurata diligentia adnotatis atque expositis via quædam sternitur ad hieroglyphicorum interpretationem, quam licet ut res nunc se habent ne tentandam quidem existimem, tamen ingenti illa inscriptionum copia quæ in Ægypto adhuc latet in lucem producta, et cunctis quæ supersunt antiquæ gentis documentis inter se comparatis, præterea regionis cœlique natura accurate investigata, et quæ de priscis Ægyptiis tum ex veterum scriptorum narrationibus tum ex affinium gentium comparatione probabiliter sciri possunt, clarius uberiusque expositis quam factum invenio hactenus, aliquando effici posse minime nego." p. 463.

1. Hanc interpretationem, quod non mireris, tricator ille semidoctus Goropius Becanus, ut et Becani laudator imitatorque Kircherus, flocci omnino faciendam dictitavit. Idque profecto, quod ab ineptiis istis theurgicis, falsisque ac cerebrosis de dæmonibus quibusdam geniisque fabulis, abhorret scilicet.

## Quam quidem συνοπτικώς tantum factam fuisse, satis

scilicet. Quæ omnia, ut videtur, ex infimi ævi scriptorum lucubratiunculis, tanquam ex fracido quodam sterquilinio, orta sunt atque generata. Idem facit etiam Pauwius, vir petulans; universæque refragatus antiquitati, dum res historicas non nisi in cippis tabulisque scriptas contendit, in obeliscis autem tantum philosophicas. Recherches sur les Egypt. et Chin. tom. I. p. 32. tom. II. p. 73. genuina accipit Bandinius; non tamen ideo reputans in obeliscis quicquid insculptum fuit ad regum gesta necessario pertinuisse; id quod ex Diodoro præcipue (I. 57.), Strabone (XVII. p. 1171.), Tacito (Ann. II. 60.), nimis festinanter fortasse asseveravit Warburtonus, neglectis omnino Plinio (Nat. Hist. XXXVI. 9.) Cyrilloque (adv. Julian. IX. p. 299. ed. Spanh.); quorum uterque de rebus philosophicis in iis inscriptis mentionem fecit. Ceterum, dum Warburtono de hac re emnino fere astipulandum censeo, illud tamen minime prætermittendum est, obeliscorum videlicet antiquiorum proprium fuisse videri, ut, sive ad historiam seu quodvis aliud spectarent, deo cuidam dicarentur. Vide Herod. II. 3. 170. Diod. I. 57. 59. Strab. XIII. p. 1158. Plin. Nat. Hist. XXXVI. 8. ubi de somnio Mesphris in obelisco insculpto commemoratum est. Cf. etiam Porphyr. apud Euseb. Præp. Evang. III. 7. p. 98. Ammian. Marcell. XVII. 4. Polyd. Virg. III. 11. Quod vel exinde patet, in optimæ notæ scilicet obeliscis hieroglyphica signa ab accipitre, qui deum, ut supra dietum est, significabat, fere omnino inchoare solere. Egregie autem a Zoega observatum est, hymnorum quorundam ritu ordinari videri obeliscorum argumenta; quod cum aliis de causis notavit, tum præcipue quod in notarum dispositione rhythmicum quoddam sibi visus est deprehendisse, in singulis scilicet eorundem obeliscorum frontibus. Cui quidem opinioni vel inprimis favet et color et ordinatio totius, quæ ab Hermapione profecta est, interpretationis; quæ, mea saltem sententia,

ex re ipsa manifestum est; quod supra dixi-

sententia, poesin admodum sapit, quam dicunt, Orientalem. Vide Appendicem. Porro cum Zoega vehementer etiam illud facit, quod omnium fere gentium antiquitus proprium fuit annales suos non solutæ orationi, sed numeris mandare. Quocirca non multum repugnarem, siquis insculpta in vetustioris ævi obeliscis historica *Hymnorum* nomine historicorum appellaret. Idem fere similiter de somnio Mesphris supradicto, deque philosophicis, si quæ inscriptæ fuerint, rebus, facile fieri potuisset.

Quod ait Kircherus (Œd. Ægypt. Tom. III. p. 250.), sex tantum versus, sive columnas, explicatas curavisse Hermapionem, cum duodecim omnino sint in obelisco, nulla eam ob causam exstare videtur difficultas; cum vel ex ipso Ammiano pateat, voces et reliqua subjiciente, partem tantum hujusce interpretationis illic loci exscriptam esse. Adde quod, ut supra notatum est, epitomen tantum obelisci Flaminii scripsisse videtur Hermapion; scilicet ut tautologiam istam, ubique fere in obelisco apparentem, quantum in se esset, evitaret. Sic, in sinistra meridionalis lateris columna, incipienti ab accipitre occurrit series notarum circiter viginti quinque; quæ omnes, duobus tribusve tantum exceptis, in sinistra quoque occidentalis lateris parte eundem ordinem conservant. Ovatarum figurarum unamquamque, plures notas in se continentium, unam brevitatis causa notam appello. Porro, si columnam septentrionalis lateris, quæ a dextris est, cum columna, idque eadem ex parte, conferas occidentali, similem fere ob oculos habebis repetitionem. Prætermitto minores, in obelisco passim scatentes. Ex quibus omnibus probabile est ne integram quidem, etiamsi ab Hermapione, demptis tantum hujusmodi iterationibus, verbum verbo exscripta prodiisset, nedum compendiario prorsus factam interpretationem, tot στίγους, sive versus, posse comprehendisse, quot columnæ exstant in obelisco.

Quod ad schemata illa elliptica attinet, quæ in obeliscis fere

## mus. Verum enimyero, quod ad expediendas at-

fere omnibus interdum simplicia, interdum etiam occurrunt bina, posterioris hujus generis notandum est septendecim-in obelisco Flaminio omnino reperiri; in latere scilicet australi quatuor, quod et in boreali contigit, necnon etiam in occidentali: quinque autem in orientali. Quorum omnium, si unum alterumve errorem excipias ab hieroglypta profectum, (exemplum sit circuli omissio in meridionali latere obelisci.) eadem omnino, ut videtur, ratio est. Pro nominibus propriis, hieroglyphice expressis, sumenda esse hæc schemata mecum putaveram, ante lectam nuper Anonymi de tabula Rosettana epistolam. Vide Mus. Crit. &c. Tom. II. p. 202. Cf. etiam Zoeg. p. 465. Ceterum hanc meam conjecturam duo vel præsertim firmare videntur. Unum quidem, quod nusquam ovatæ in obeliscis figuræ conjugatæ reperiuntur, nisi avis cujusdam ope δολιχοδείρου; quem, etiamsi illic loci nulla de circulo supra avis caput plerumque suspenso facta sit mentio, Horapollinis tamen vulpanserem esse quovis pignore contendam, eundemque filium significare. Locum exscribam. Υιον δε βουλόμενοι γράψαι γηναλώπεκα ζωγραφούσι. τούτο γάρ τὸ ζώον φιλοτεκνώτατον υπάρχει. κάν γαρ διώκηταί ποτε είς το συλληφθηναι σύν τοις τέκνοις, ότε [ό τε] πατήρ και ή μήτηρ αυτού αυθαιρέτως διδόασιν έαυτους τοις κυνηγοίς. όπως τὰ τέκνα διασωθή δι' ήνπερ αίτίαν τοῖς Αίγυπτίοις έδοξε σεβάζειν τὸ ζώον. I. 53. Alterum est, quod super harum superiore ovatarum figurarum apis fere semper designatur cum palmite, vel flosculo, vel, si malis, sceptro, binis suffulta hemicyclis. Quam cum Ammiano Marcellino (XVII. 4.) pro Rege accipiendam esse mecum habeo persuasissimum. Verba ejus sunt: "Per speciem apis mella conficientis indicant Regem: moderatori cum jucunditate aculeos quoque innasci debere his signis ostendentes." Ceterum et hoc vidit auctor Anonymus supradictus; a quo, ut videtur, horum studiorum amantes permulta, nec injuria, sperabunt. Vide Mus. Crit. Tom. II. p. 203.

tinet hujusce ope interpretationis notas hierogly-

p. 203. Nec vero impedimento illud erit, quod de ape aliter constituit Horapoll. I. 62. Quæ enim pro Populo Regi morem gerente apis interdum ponebatur, eadem alias, vel facilius, de ipso Rege intelligi potuit. Fatendum est hanc apis figuram. quam Kircherus papilionem dracontomorphum cum thyrso papyraceo junceove, sive muscam Ægyptiacam, nuncupat (Œd. Ægypt. tom. III. p. 183. 195. 196. 206.), alii autem formicam alatam, ab apibus nostratibus aliquantum discrepare. Verum, quoniam in obeliscis præter scarabæum unum tantum reperitur animal ex insectorum aligerorum classe, hoc illud putarim esse, cui apis vocabulum interpretes indidere. Ceterum rem extra dubium ponit obeliscus Sallustianus; in quo apes, quæ occurrunt, formam induere usitatiorem curavit Romanus lapicida. De apibus consulas Aristot. Hist. An. V. 22. IX. 40. Ælian. de An. I. 59. 60. V. 10. 11. Plin. Nat. Hist. XI. 5. 17. &c. Senec. de Clement. I. 19. Virgil. Georg. IV.

Quibus quidem positis, cumque Hermapionis interpretatione collatis, geminas illas sic constitutas jugatasque figuras, in hoc obelisco, regis Rhamestís laudes concinente, toties repetitas, sic fere Græce exponendas judico; ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΡΑ-ΜΕΣΤΗΣ, ΗΛΙΟΥ ΠΑΙΣ. Eadem quoque schemata invenies inter notas minusculas circa stylobatam capitellumque exaratas. In cujusque lateris capitello ad finem orationis prostant ab ore dei (Apollinis videlicet, quod supra observatum est, sive Ori, teste Herod. II. 144.) prodeuntis. Ultima omnium nota globus ille est duobus basiliscis, sive uræis, ornatus, additis interdum binis alis vulturinis. Quam, dum Horapollinem intueor (I. 1.), idem valere puto ac Græcum αἰωνόβιος. Exinde uniuscujusque orationis, sic dictæ, crediderim has voces finem constituere; ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΡΑ-ΜΕΣΤΙΙΣ, ΗΛΙΟΥ ΠΑΙΣ ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ.

Hactenus, in præsens saltem, de Flaminio obelisco, ejusque interpretatione Græca ab Hermapione, ait Marcellinus, conscripta;

phicas, aqua vel in principio hærere videtur. Namque, ut nihil de illo dicam, quod, quæ sit ea quam meridionalem obelisci faciem interpres dicit, reperiri nequit, id etiam impedimento est, quod in unaquaque facie complures sunt notarum ordines, inter quos qui sint illi quorum superest interpretatio, etiamsi nota essent latera, intellectu difficillimum esset. In Rosettana autem tabula nulla prorsus hujusmodi exstat difficultas. Namque, ut prætermittam illam hieroglyphicorum

scripta; quam quidem, pace dicatur Becani Kircherique, pro sincera genuinaque habendam puto. Pæne oblitus eram dicere schemata supradicta elliptica in minoribus obeliscis occurrere, Monticælio scilicet, Mediceo, Mahutæo; quorum icones reperies apud Kircherum.

Præter Hermapionem, vixere sub Imperatoribus alii, ut videtur, qui hieroglyphica Græce interpretari solebant. Quorum tamen operum, si Horapollinis interpretem Philippum excipiamus, ne vestigium quidem superest. Ex hoc numero fuere Chæremon, Apionque Plistonici filius. Hujus meminit Suidas in voce 'Απίων; illius, nimis iracunde forsan, Strabo, XVII. p. 1159. si modo idem sit Stoicus ille, de quo Euseb. Epist. ad Aneb. p. 6. 7. 8. Id. De abstinent. IV. p. 360. 371. Chæremonis etiam facta est mentio apud Suid. in ἱερογλυφικά. Quem Hermatelem appellat Tertullianus, De Spectac. 8. sive, quod habent quædam Tertulliani exemplaria, Termatelem, crediderim illum eundem esse cum Hermapione.

1. Quæ de obelisco ab Hermapione interpretato disseruit Gibertus, habes in *Mem. de l'acad. des inscript.* tom. XXXV. p. 669.

literis έγχωρίως exaratam versionem 1, sic prorsus constituta est Græca interpretatio, ut, si non a principiis utriusque inscriptionis (nam deest principium hieroglyphicis,) progredi possis, a finibus tamen adversus clivum, uti aiunt, saltem satis tuto progrediaris. Quo quidem facto, et utraque scriptura secum tota via invicem collata, observaţisque quæ omnino, quæ partim, quæ paullulum tantum immutata, repetantur, facile mecum persuasum habeo eos, qui hisce diligentius incumbunt studiis, multa hic reperturos non ad Rosettanam tantum tabulam spectantia, sed ad permulta alia Ægyptiorum vel vetustiora monumenta 2. Idque profecto eo magis asseverandum

<sup>1.</sup> De hac inscriptione, sive interpretatie ipsa sit hieroglyphicorum, seu ipsius potius hieroglyphica, nihil ausim dicere; quippe qui Copticas, quas dicunt, literas prorsus ignorem. De ea consulas velim omnino Mus. Crit. Tom. II. p. 155. seqq. Quod ait Silvester de Sacy (Ibid. p. 200.), Copticas videlicet literas Ægyptiis, ut quæ maxime, affines esse, (quas quidem pro iisdem, hoc est epistolographicis, sumendas satis festinanter asseveraverat Kircherus,) huic certe opinioni ansam vel illud præbere videtur, quod vocabulum AT, HO scilicet Horapollineum, in libris Copticis passim legitur. Vide Zoeg. p. 454. not. 53.

<sup>2.</sup> Hanc tabulam, clavem, si diis placebit, futuram hieroglyphicorum, tum aliis, qui ad hoc valebunt, interpretandam relinquo,

censeo, quod satis notum est obeliscos omnes, ceteraque a Ptolemæis exstructa monumenta, no-

relinquo, tum præsertim Anonymo auctori supradicto, homini, ut videtur, perdocto, peringenioso, judicioque, quod in hoc studio plurimi est momenti, miris modis subacto; harum rerum, quod ad meipsum attinet, abhinc hebdomadas non ita multas rudis, si quis alius, atque imperitus. Vide hujus auctoris Epist. ad Silv. De Sacy (Mus. Crit. Tom. II. p. 201.) Erit tamen forsan me non ingratum lectoribus, si qui erunt, nostris facturum, si verbum unum vel duo obiter subjiciam, ad insigniores quasdam, quæ in hac tabula occurrunt, notarum hieroglyphicarum iterationes pertinentia: quibus quidem recte cognitis, facile vel ex hoc uno apparebit an veræ genuimæque fuerint interpretationes a viris doctis posthac tentandæ. Id tantum præfari lubet, exemplar scilicet, quod penes me est, illud esse, quod suo sumptu incidendum curavit Soc. Antiquar. Londin. A. D. MDCCCIII.

Primum igitur observandum est in linea sexta tres figuras reperiri majusculas, quas, hieroglyphicas notas in se comprehendentes, ovatas, sive ellipticas, supra nuncupavimus. Quarum quæ a dextris stat ceteris duobus duplo fere, ut videtur, major est. Hanc cum inclusis suis notis, (nisi quod una duzve, sive id data opera, seu errore potius hieroglyptæ factum fuit, interdum immutantur, interdum etiam omittuntur,) eodem fere ordine conservato, iterum habebimus, modo in Il. 12. 14. ut et, nisi me fallit lapidis fragmentum, 7. oculos conjecerimus. Neque hæc vel per se levis momenti iteratio Ceterum eodem, unde progressi sumus, redeuntibus majus quoddam aperietur. Etenim in sexta linea figuram supradictam ellipticam intuentibus notæ prostant sinistrorsum novem, quarum remotissimæ sunt ligones tres cum duplici manubrio, catino quodam, sive scutella, superinteeti. Porro dextrorsum tredecim notæ numerentur; quarum ultima sit

vorum hieroglyphicorum additamento vix et ne vix quidem adauctos esse. Ceterum, quod versio

vomer quidam obliquatus, jugo (si modo jugum sit,) suspenso. Has notas tredecim, quia præeunt, antecedentium nomine appellabimus, ut et novem illas, quod a tergo sunt, consequentium. Quibus quidem sic satis commode cognominatis, observandum est figuram illam ellipticam, de qua modo mentionem fecimus ter repetita, nempe in ll. 7. 12. et 14., in duobus locis posterioribus cum omnibus suis consequentibus, necnon et cum antecedentibus, iteratam reperiri. Quæ, inquam, omnino (additis scilicet quæ in annulo ovato includuntur notis,) quadraginta circiter notarum hieroglyphicarum repetitio est. De linea duodecima paullo forsan audentius locutus sum, ob fractum lapidem scilicet. An recte judicaverim, necne, ostendet, si unquam fepertum fuerit, lapidis fragmentum.

Quod dixi de inclusis notis, nimirum unam vel duas. dum repetuntur, casu deve industria paullulum immutari, interdum etiam omitti, idem quoque dicendum est de ovatæ figuræ antecedentibus. Sic quæ in l. 14. hominis icuncula est lituum gestantis, sive incurvum et leviter a summo inflexum bacillum. in 1.6. cornuta est, dempto bacilli capite. Quin et quæ in antecedentibus occurrunt minutæ notulæ, quarum princeps est runco quidam, sive falcula, transversis duobus vectibus ornata, aliquantulum variantur. Ceterum, ut verum fatear, dum loca ubi occurrunt (ll. 6. 7. 14.) ob oculos habeo, nequeo non suspicari hunc acervum notularum nihil aliud esse nisi apis illius fragmina, Regem, ut ex Marcellino jam comprobatum est, significantis, cursim, ut ita dicam, ac tumultuario in unum conjecta. Quod si verum sit, runco ille palmes est, de quo supra diximus, surculis, qui sic facilius inciderentur, rectis. Totum igitur apis corpus ex quinque particulis, sive frustis, conflari videtur; quorum duo, alæ scilicet truncusque, conjunctim occurrunt, eam ob causam pro una tantum

nota

illa epistolographica, sive, quod mavult Akerbladius, hieratica, in lapide occurrit exarata, (cum

nota supra numerata: cetera, hoc est caput cornibus, sive antennis, instructum, pedes, sive pedum potius basis, aculeus demum, separatim. Infra subjiciuntur bini, de quibus supra mentionem fecimus, hemicycli. Quæ perfectissimæ sunt harum notularum figuræ, in linea sexta reperientur.

Notandum est majusculæ, quæ in l. 6. est, figuræ antecedentes, quas dixi, nusquam alibi, si loca excipiamus jam memorata, in hac tabula gregatim iterari: e contrario consequentes ferme ad notam legi etiam in ll. 8, 12, et bis in l. 13.

Quas in consequentibus notas ligonum nomine appellandas duxi, id me velim intelligant lectores tantum fecisse, quod ligonibus aliqua ex parte similes esse videntur; non quod pro ligonibus necessario sumendæ sunt. Nota, ni fallor. illa est, quam, in obelisco Campensi repertam, pro phiala cum collo oblongo binisque auriculis haberi vult Zoega; Burneius autem, (General History of Musick,) satis ingeniose, pro instrumento musico manubrii subjecti ope chordarum sonos modificante; exinde scilicet affirmans in lyricis instrumentis concinnandis plus veteres Ægyptios profecisse quam Græcos Romanosve. Quod ad Ægyptios attinet, citharis usos esse manubriatis neque affirmat, neque negat Zoega. Idem tamen de binis anaglyphis marmoreis, quæ Burneii diligentiam effugerant, mentionem facit; ex quibus, inquit, patet cum Græcis tum etiam Romanis notum fuisse hoc instrumentorum musicorum genus. Vide p. 465. not. 6. Quod phialæ hujus venter, qui in obelisco Campensi ellipticus est, in hac tabula, obeliscis multo negligentius insculpta, triangularis reperitur, crediderim id ea gratia factum esse, ut sic promptior expeditiorque esset scalptura; quemadmodum de palmite ostendimus supradicto. Quanto facilius sit rectas, quam

lapideorum antiquitus apud Ægyptios monumentorum, ut supra dictum est, fuerit ratio, ut inscribe-

quæ incurvatæ sunt lineæ, in dura quavis materia incidere, omnes novimus.

Quid sit nota illa, quam vomeris nomine appellavi, prorsus nescio. Si quis vero convenientius vocabulum extundet, id profecto me admodum volente faciet. Quod donec fiet, vomer esto.

Præter figuram hancce ellipticam, ter, nisi fallor, repetitam, in eadem linea (sexta scilicet,) occurrunt, quod supra notatum est, duæ aliæ ejusdemmodi, sed minores. Quarum utraque easdem ad unam notas, quæ numero sunt octo, intra annulum suum comprehendit.

Quinetiam, in hac tabula, notatu dignum est sinistram uniuscujusque figuræ ellipticæ partem tangere semper lineam rectam; nisi quod parvulo interdum intervallo ab annulo separatur, ob hieroglyptæ negligentiam scilicet. Quod non in figuris tantum accidit, de quibus jam commemoratum est, sed et in minusculis ejusdem generis quibusdam, quæ in ll. 6. 7. 8. 14. occurrunt. Has pro nominibus propriis, adjacentium notarum ope, poni crediderim, ut illas inclusarum. In obeliscis semper ad imum figuræ ponitur hæc linea.

Appendiculæ in loco subjicietur minorum quarundam iterationum enumeratio. In l. 1. reperitur hircus quidam, linea, ut sic dicam, corrugata una cum binis bacillis supposita. Quæ omnes notæ in l. 13. occurrunt, inter duas aves scilicet; ubi bis in totidem aliis partibus supponuntur hujus hirci effigiei lineæ binæ corrugatæ. Cf. etiam ll. 2. 9. 10. In l. 2. tres oculos erit cernere pupillarum expertes, antecuntibus duobus hemicyclis cum duplici quadam figura longiuscula, tribus auriculis instructa. Idem notarum syntagma habemus in l. 10. nisi quod alium ibi locum occupant hemicycli. Mox in l. 3.

avis

rentur omnino hieroglyphice,) observandum est id primum videri factum fuisse sub Ptolemæorum

avis quædam est, subjecto pupillæ experte oculo. Eadem quoque inferius conspicitur, in 11.4.5.8. scilicet, ut et bis in 9.: quarum in 4. et 8. cum tribus tessellis reperitur supra caudam pendentibus; in 5. autem, necnon et semel in 9. cum una tantum tessella, sive calculo, præeunte poplitem flectente homulo, qui ollam in capite gestat. Qui in l. 4. anguli recti, supra tesseram suspensi, inter crucem, de qua supra diximus, ansatam caduceumque exarantur, in eadem linea cum cruce suo ac caduceo repetuntur. Quin et binæ arbores, quæ in 1. 5. quatuor ramulis ornantur, iteratæ sunt in l. 10., dempto tamen ab unaquaque ramulo. Genuflectentem homunculum, qui in 1.6. pone figuræ ovatæ, omnium in hac tabula maximæ, consequentes stat, dextra supra avem quandam tenens patellam, idem facientem reperimus in l. 12. Cf. etiam similem figuram in 1.8. Porro quæ a tergo hujus homunculi in 1.6. vipera est cum parvula ellipse, eandem cum ellipse sua iterum habemus in 1.7., adjecto cum calculo capitulo quodam. Ex quibus omnibus modo auferatur vipera, idem habebimus syntagma in l. 8., notis tamen illic patella superintectis. Quem notarum complexum infra inveniemus in ll. 12. 14., addito insuper homunculo illo, de quo supra dictum est, ollam, sicuti antea, in capite sustinente. In l. 8. dei, nisi fallor, cujusdam icuncula est in sella sedentis, loris binis instructa a femore prodeuntibus. A sellæ tergo instrumentum quoddam aduncum prostat. Hæc icuncula cum suis omnibus attributis ter in eadem linea legitur. Quod ad lora illa attinet, videas Ori figuram in pyramidio Campensis obelisci insculptam. Mox, quæ in 1. 10. tres, geminis minoribus interpositis, occurrunt arbores, vel, si mavis, sudes, bis conspiciuntur in l. 12., re tamen nulla illic locorum superinjecta. Denique, qui in l. 12. cruci cuidam.

temporibus; cum Ægyptiorum mores Græcorum jam tandem ingenio, (qui eadem in saxis, qua in libris, utebantur scriptura,) magis magisque cœperint accommodari. Porro quæ cum epistolographicis pariter Græcisque literis hic conjunguntur hieroglyphica, cum Græcis tantum jugata Sic in Museo Britanniinterdum reperiuntur. co, quod Londini est, exstat fragmentum sacelli huc olim inter alia monumenta ex Ægypto advectum<sup>1</sup>, literis cum hieroglyphicis tum Græcis insculptum; e quo licet mutilo illud saltem liquet, a Ptolemæi cujusdam amico scilicet aut consanguineo instauratum fuisse sacellum, a quo desumptum est<sup>2</sup>. Quin et "in superiore (ait Zoega,) Ægypto in oppido Cous, ubi Apollonopolis parva olim fuisse putatur, hodie adhuc superest templum ad Ægyptiæ architecturæ modum exstructum, atque hieroglyphicis inscriptum; quod a Cleopatra et Ptolemæo Arveridi deo dicatum prædicat Græ-

dam, cui incurvum caput est, ansatæ manus porrigit homuncio, eundem ter in eadem linea repetitum habemus, ut et semel in l. 13. Atque hæc sufficiant. Plura exempla facile suppeditabit lectorum diligentia, tabulam, si ipsis volupe erit, oculis suis perlustrantium.

<sup>1.</sup> A Wortleio Montague scilicet.

<sup>2.</sup> Græcarum literarum, quæ in epistylio adhuc leguntur, vestigia sunt; ΛΕΩΣ ΑΝΕΝΕΩΣΕ. Vide Zoeg. p. 497, 543.

cus, qui adjectus est, titulus<sup>3</sup>." Sed manum, uti aiunt, de tabula.

3. Sic se habet Epigramma, emendante Bouhierio;

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΘΕΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΙΛΟΜΗΤΟΡΕΣ
ΕΥΣΕΒΕΙΣ \* \* ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΡΩΗΡΙΔΙ
ΘΕΩΙ ΜΕΓΙΣΤΩΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΥΝΝΑΟΙΣ ΘΕΟΙΣ.

Vide Paul. Lucas. (Voyage en 1714.) tom. III. p. 2. Montfaucon. Antiq. expl. Suppl. tom. II. Tab. 5. Num. 2. Pocock. (Description of the East.) vol. I. p. 277. Ejusd. inscript. Antiq. Græc. et Lat. Lib. I. 8. p. 88.

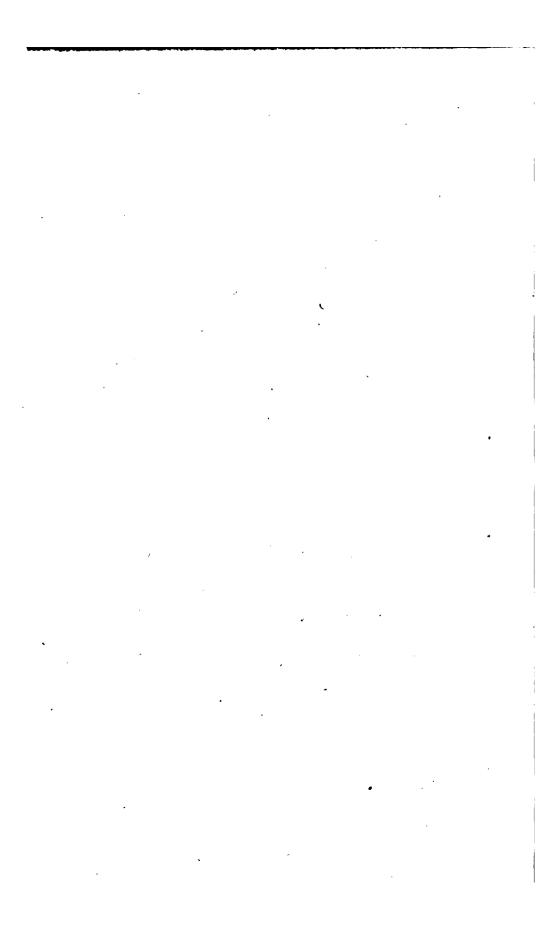

# APPENDIX.

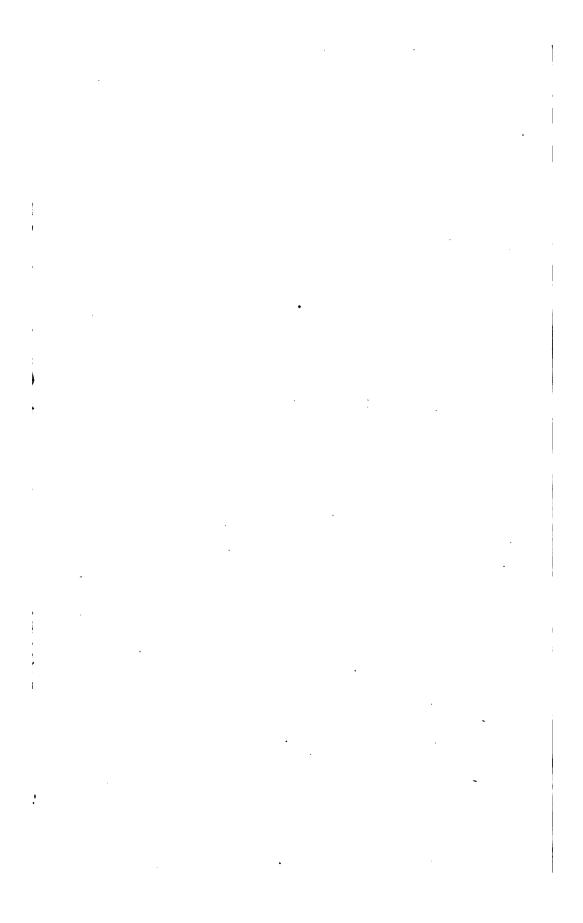

## APPENDIX.

I.

HERMAPIONIS OBELISCI FLAMINII COMPENDIARIO FACTÆ INTERPRETATIONIS GRÆCÆ FRAGMEN-TUM. EX AMM. MARCELL. XVII. 4. EXCERPTUM.

ΑΡΧΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΗΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑ' ΕΧΕΙ. ΣΤΙΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ ΡΑΜΕΣΤΗΙ . ΔΕΔΩΡΗΜΕΘΑ ΣΟΙ ΠΑΣΑΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ, ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙΝ<sup>2</sup>. ΟΝ ΗΛΙΟΣ ΦΙ-ΛΕΙ , ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ , ΚΡΑΤΕΡΟΣ, ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ

<sup>1.</sup> Sic dedi pro διερμηνευμένα, quod omnium impressorum est, necnon Manuscriptorum apud Zoegam. Non tamen displiceret διερμηνευόμενα.

<sup>2.</sup> Gelenius edidit; 'Αρχην ἀπὸ τοῦ Νοτίου διερμηνευμένα ἔχει στίχος πρῶτος. Τάδε ἐστὶν & βασιλεῖ 'Ραμέστη δεδωρήμεθα, δν πᾶσαν οἰκουμένην μετὰ χαρᾶς βασιλεύων "Ηλιος φιλεῖ.
Et sic legerunt interpretes. Valesius emendavit; 'Αρχην.....
πρῶτος τάδε. "Ηλιος βασιλεῖ 'Ραμέστη. δεδώρημαί σοι ἀνὰ πᾶσαν οἰκουμένην μετὰ χαρᾶς βασιλεύειν δν "Ηλιος φιλεῖ.....eumque secutus est Gronovius. Zoega. Quæ eduntur, ex binis a Zoega deprompta sunt MSS. sic omnino legentibus; ΑΡΧΗΝΛΤΙΟ ΤΟΥΝΟ ΤΙΟΥ ΔΙΕΡΜΝΗΟ ΥΜΕΝΑΕΧΕΙCTEXOC ΤΙΡΩΤΟ ΤΑΔΕΛΕΤΕΤΝΛΙΟΟ ΒΑ CIATPA.
ΜΑΕ CTΗ ΔΕΔΩΡΗΜΕ ΛΟΟΙΠΑ CONONΩ.

ΥΙΟΣ ΗΡΏΝΟΣ, ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΚΤΙΣΤΉΣ ΤΉΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, ΟΝ ΗΛΙΟΣ ΠΡΟΕΚΡΙΝΕΝ. ΑΛ-ΚΙΜΟΣ ΑΡΕΏΣ ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΡΑΜΕΣΤΉΣ. ΩΙ ΠΑΣΑ ΥΠΟΤΕΤΑΚΤΑΙ Η ΓΗ ΜΕΤΑ ΑΛΚΉΣ ΚΑΙ ΘΑΡΣΟΎΣ. ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΡΑΜΕΣΤΉΣ, ΗΛΙΟΎ ΠΑΙΣ¹ ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ.

#### ΣΤΙΧΟΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΑΤΕΡΟΣ, Ο ΕΣΤΩΣ ΕΠ' ΑΛΗ-ΘΕΙΑΣ, ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΑΙ-ΓΥΠΤΟΝ ΔΟΞΑΣΑΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΣ. Ο° ΑΓ-ΛΑΟΠΟΙΗΣΑΣ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΙΝ, ΚΑΙ ΚΤΙΣΑΣ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ, ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙ-ΜΗΣΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΕΙ ΘΕΟΥΣ ΑΝΙ-ΔΡΥΜΕΝΟΥΣ. ΟΝ ΗΛΙΟΣ ΦΙΛΕΙ.

#### TPITOE ETIXOE.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΑΤΕΡΟΣ, ΗΛΙΟΥ ΠΑΙΣ ΠΑΜ-ΦΕΓΓΗΣ, ΟΝ ΗΛΙΟΣ ΠΡΟΕΚΡΙΝΕΝ, ΚΑΙ ΑΡΗΣ ΑΛΚΙΜΟΣ ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ. ΟΥ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙΡΩΙ. ΟΝ ΑΜΜΩΝ ΑΓΑΠΑΙ, ΠΛΗΡΩΣΑΣ ΤΟΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ<sup>3</sup>

<sup>1.</sup> Voces 'Ηλίου παιs nescio quo casu omisit Zoega.

<sup>2.</sup> Sic Gelenius, et in prima editione Valesius. Articulus & omittitur in secunda recensione Valesiana, quam expressit Gronovius. ZOEGA.

<sup>3.</sup> Ita prodidit Gelenius. In secunda recensione Vale-

ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΩΝ . ΩΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΖΩΗΣ ΧΡΟΝΟΝ ΕΔΩΡΗΣΑΝΤΟ .

#### ΑΛΛΟΣ ΣΤΙΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 4.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΑΤΕΡΟΣ, ΥΙΟΣ ΗΡΏΝΟΣ, ΒΑ-ΣΙΛΕΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΡΑΜΕΣΤΗΣ, ΟΣ ΕΦΥ-ΛΑΞΕΝ ΑΙΓΎΠΤΟΝ , ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ <sup>5</sup> ΝΙΚΉΣΑΣ . ΟΝ ΗΛΙΟΣ ΦΙΛΕΙ . ΩΙ ΠΟΛΎΝ, ΧΡΟΝΟΝ ΖΩΉΣ ΕΔΩΡΉΣΑΝΤΟ ΘΕΟΙ . ΔΕΣ-ΠΟΤΉΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΉΣ , ΡΑΜΕΣΤΉΣ ΑΙΩΝΟ-ΒΙΟΣ .

#### ΑΛΛΟΣ ΣΤΙΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

ΗΛΙΟΣ ΘΕΟΣ , ΜΕΓΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΟΥΡΑ-ΝΟΥ . ΔΕΔΩΡΗΜΑΙ ΣΟΙ ΒΙΟΝ ΑΠΡΟΣΚΟΡΟΝ . ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΑΤΕΡΟΣ , ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΔΗΜΑ-ΤΟΣ , ΑΝΕΙΚΑΣΤΟΣ . ΩΙ <sup>6</sup> ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΑΝΕ-ΘΗΚΕΝ ΕΝ ΤΗΙΔΕ ΤΗΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΙ ΔΕΣΠΟ-ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ , ΚΑΙ ΕΚΟΣΜΗΣΕΝ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΙΝ , ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΗΛΙΟΝ , ΔΕΣΠΟ-

siana est τῶν Φοίνικος, quod sane arridet. Sed hactenus nihil mutandum. Zoega.

<sup>4.</sup> AAAO $\Sigma$  TIXO $\Sigma$  ΠΡΩΤΟ $\Sigma$ , quod exciderat, in sedem suam reponere non dubitavi. ZOEGA.

<sup>5.</sup> Sic rescripsit Valesius pro τοῦ άλλου έθνους, quod ediderat Gelenius. Zoega.

<sup>6.</sup> Ita Gelenius, Valesius &r. Zoega.

THN OYPANOY . SYNETEAEYTHZEN PROON AFAGON HAIOY HAID, BAZIAEYZ AIONOBIOZ .

#### ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΙΧΟΣ .

ΗΛΙΟΣ ΘΕΟΣ , ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥ , PAMEΣΤΗΙ ΔΕΔΩΡΗΜΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ , ΚΑΙ THN ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ . ΟΝ ΑΠΟΛ-ΛΩΝ, ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ , ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΧΡΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΟΣ , Ο ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΠΑΤΗΡ , ΠΡΟΕΚΡΙ-ΝΕΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΡΕΑ . ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΠΑΓΧΑ-ΡΗΣ , ΗΛΙΟΥ ΠΑΙΣ , ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΛΙΟΥ ΦΙΛΟΥ-ΜΕΝΟΣ .

#### ΑΦΗΛΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΙΧΟΣ.

Ο ΑΦ' ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΣ ΕΝΟΥ-ΡΑΝΙΟΣ . ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΑΤΕΡΟΣ , ΗΡΏΝΟΣ ΥΙΟΣ . ΟΝ ΗΛΙΟΣ ΗΓΩΓΉΣΕΝ 3 . ΟΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΕΤΙΜΉΣΑΝ . Ο ΠΑΣΉΣ ΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ . ΟΝ

<sup>1.</sup> Edidit συνετέλεσεν Zoega, nil monito lectore, nullaque, ut videtur, auctoritate fultus.

<sup>2</sup> Crediderim scripsisse Hermapionem ΑΛΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΙΧΟΣ; ut congrueret scilicet hic versus cum præcedentibus.

<sup>3.</sup> Gronovius legendum conjicit ἡρώγησεν; interpres [Hieronymus Brunellus] substituisse videtur ἡγάπησεν: at suspicor Hermapioni ἡγώγησεν idem significasse quod παιδηγώγησεν. Etiam Bargæus atque Kircherus Latine reddiderunt educavit. ZORGA.

ΗΛΙΟΣ ΠΡΟΕΚΡΙΝΕΝ . Ο ΑΛΚΙΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΡΕΛ ΒΑΣΙΛΕΥΣ . ΟΝ ΑΜΜΩΝ ΦΙΛΕΙ , ΚΑΙ Ο ΠΑΜΦΕΓΓΗΣ , ΣΥΓΚΡΙΝΑΣ ΑΙΩΝΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ . Et reliqua.

## VERSIO LATINA4.

A MERIDIONALI OMNINO PARTE SIC SE HABENT INTERPRETATA.

#### VERSUS PRIMUS.

HEC dicit Sol Regi Rhamesti: donavimus tibi totum terrarum orbem, ut cum gaudio regnares; quem Sol amat, et Apollo, fortis, veritatis amans filius Heronis, Deo prognatus terrarum orbis conditor, quem Sol selegit. Bellipotens Martius Rex Rhamestes; cui subjecta omnis terra est cum

<sup>4.</sup> Brunelli versionem edidit Ang. Roccha in descriptione bibliothecæ Vaticanæ p. 20. et in suam editionem recepit Gronovius. Alias nonnihil diversas protulerunt Pet. Angelius Bargæus in commentario de obelisco in Græv. thesaur. tom. IV. p. 1914. Kircherus in Œdipi tomo III. p. 251. et Marshamus canonis chronioi seculo 16. p. 459. ..... Vertisse quoque Vignerium ad Livium cap. 1450. doceor ex notis Lindenbrogii ad Ammianum. Zoega. Harum versionum priorem habebis apud Zoeg. p. 26. nocnon et in Lindenbrogii notis, p. 26.

robore ac fiducia: Rex Rhamestes, Solis filius seternum vivens.

#### VERSUS SECUNDUS.

Apollo fortis, qui in veritate insistit, dominus diadematis, Ægyptum a semet glorificatam possidens: qui Solis urbem nobilitavit, reliquumque terrarum orbem condidit, et honoribus ingentibus amplificavit deos in Solis urbe constitutos; quem Sol amat.

#### VERSUS TERTIUS.

Apollo fortis, Solis filius præfulgidus, quem Sol selegit, et Mars bellipotens donis auxit; cujus bona in omni tempore perdurant: quem Ammon diligit, Phœnicis delubro bonis impleto; cui Dii vitæ tempus largiti sunt.

#### ALIUS VERSUS PRIMUS.

Apollo fortis, filius Heronis, Rex orbis terrarum Rhamestes, qui devictis alienigenis Ægyptum servavit: quem Sol amat; cui Dii multum vitæ tempus largiti sunt: orbis terrarum dominus, Rhamestes æternum vivens.

## ALIUS VERSUS SECUNDUS.

Sol deus, magnus cœli dominus: donavi te vita satietatis nescia: Apollo fortis, dominus diadematis, incomparabilis; cui statuas posuit in hoc regno Ægypti dominus, ornavitque Solis civitatem, ipsumque Solem pariter, cœli dominum. Præclarum opus confecit Solis filius, Rex æternum vivens.

### VERSUS TERTIUS.

Sol deus, cœli dominus, Rhamesti imperium dedi, et in omnes dominationem: quem Apollo, veritatis amans, dominus temporum, et Vulcanus, deorum pater, selegit propter Martiam virtutem: Rex gaudii plenus, Solis filius, et a Sole amatus.

## A PARTE ORIENTALI VERSUS PRIMUS.

Ab urbe Solis oriundus magnus deus cœlum incolens, Apollo fortis, Heronis filius; quem Sol educavit; quem Dii honoribus affecerunt; qui universo terrarum orbi dominatur; quem Sol selegit: strenuus inter belligerandum Rex; quem Ammon diligie, et qui totus præfulgidus Regem ad vitam immortalem designavit.

## H.

## QUÆ IN TABULA ROSETTANA REPERITUR, INSCRIPTIO GRÆCA <sup>1</sup>.

- (Uncinis inclusæ voces a manu sunt Porsoni, lacunas in lapide explentis ex conjectura. Figuræ, quæ præeunt, ordinis linearum significationem conficiunt. Ád imum paginarum subjicitur, quæ in archetypo occurrit, varietas lectionum.)
- (1)  $B_{A\Sigma IAEYONTO\Sigma}$  toy neoy, kai hapaanabontos thn basiaeian hapa toy hatpos, kypioy basiaeian, megaaoaozoy, toy thn aigyiiton kataetheamenoy, kai ta hpos toys
- (2) ΘΕΟΥΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΥΠΕΡ-ΤΕΡΟΥ , ΤΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΑΝΤΟΣ , ΚΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕ-

<sup>1. [</sup>Hujusce inscriptionis, sic expletæ, usum mihi humanissime concessit Soc. Antiquar. Londinensis. Idem dictum puta de Latina, quæ adjecta est, interpretatione, a Chr. G. Heyne, Profess. Sodal. Honor. Gotting. expressa.]

ΤΗΡΙΔΩΝ , ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ , Ο ΜΕΓΑΣ· ΒΑΣΙΛΕΩΣ , ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΑΙΟΣ ,

- (3) ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ · ΕΚΓΟΝΟΎ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟ-ΠΑΤΟΡΩΝ · ΟΝ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΔΟΚΙΜΑΣΕΝ · ΩΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΔΩΚΕΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ · ΕΙΚΟΝΟΣ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ , ΥΙΟΎ ΤΟΥ ΗΛΙΟΎ , ΠΤΟΛΕ-ΜΑΙΟΥ ,
- (4) ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ, ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ · ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΤΟΥ, ΕΦ' ΙΕΡΕΩΣ ΑΕΤΟΥ, ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΣΩ-ΤΗΡΩΝ, ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΑΔΕΔΦΩΝ, ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΕΥ-ΕΡΓΈΤΩΝ, ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ, ΚΑΙ
- (5) ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ · ΑΘΛΟΦΟΡΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΉΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΟΣ, ΠΎΡΡΑΣ, ΤΗΣ ΦΙΛΙΝΟΥ · ΚΑΝΗΦΟΡΟΥ ΑΡΣΙΝΟΉΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ, ΑΡΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΎΣ · ΙΕΡΕΙΑΣ ΑΡΣΙΝΟΉΣ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΉΣ,
- (6) THE IITOAEMAIOY  $\cdot$  MHNOE ZANOI-KOY  $\cdot$  TETPAAI, AIFYIITION AE MEXEIP OK-

<sup>2.</sup> ΞΑΝΔΙΚΟΥ.

ΤΩΚΑΙΔΕΚΑΤΗΙ · ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΔΥΤΟΝ ΕΙΣ-ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΝ ΤΩΝ

- (7) ΘΕΩΝ , ΚΑΙ ΠΤΕΡΟΦΟΡΑΙ , ΚΑΙ ΙΕΡΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ , ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΑΝ-ΤΕΣ , ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΣ ΜΕΜΦΙΝ ΤΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ , ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΎΡΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ
- (8) ΒΑΣΙΛΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΑΙΩ-NOBIOY, ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ, ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ, ΕΥΧΑΡΊΣΤΟΥ, ΗΝ ΠΑ-ΡΕΛΑΒΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΣΥΝ-ΑΧΘΕΝΤΈΣ ΕΝ ΤΩΙ ΕΝ ΜΕΜΦΕΙ ΙΕΡΩΙ, ΤΗΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΑΥΤΗΙ ΕΙΠΑΝ.
- (9) ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, ΑΙ-ΩΝΟΒΙΟΣ, ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ, ΘΕΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ, Ο ΕΚ<sup>2</sup> ΒΑΣΙ-ΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΡΣΙ-ΝΟΗΣ, ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΚΈΝ ΤΑ Θ' ΙΕΡΑ, ΚΑΙ

<sup>1.</sup> EIZHOPEYOMENOI.

<sup>2.</sup> EF.

- (10) ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΝΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΑΣΣΟΜΕ-ΝΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΣ · ΥΠΑΡΧΏΝ ΘΕΟΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΣ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΏΡΟΣ, Ο ΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΟΣ ΥΙΟΣ , Ο ΕΠΑΜΎΝΑΣ ΤΩΙ ΠΑΤΡΙ ΑΥΤΟΥ ΟΣΙΡΕΙ · 3 ΤΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥΣ
- (11) EYEPFETIKOS ΔΙΑΚΕΙΜΈΝΟΣ, ANA-TEΘΕΙΚΈΝ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΡΓΎΡΙΚΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΤΙΚΑΣ<sup>4</sup> ΠΡΟΣΟΔΟΎΣ · ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΣ ΠΟΛ-ΛΑΣ ΥΠΟΜΕΜΕΝΉΚΕΝ, ENEKA ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙ-ΓΎΠΤΟΝ ΕΙΣ ΕΥΔΙΑΝ ΑΓΑΓΕΙΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΉΣΑΣΘΑΙ,
- (12) ΤΑΙΣ ΤΕ ΕΑΥΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΣΙΝ ΠΕ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΚΕ ΠΑΣΑΙΣ , ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ , ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ , ΤΙΝΑΣ ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΑΦΗ-ΚΕΝ , ΑΛΛΑΣ ΔΕ ΚΕΚΟΥΦΙΚΕΝ , ΟΠΩΣ Ο ΤΕ ΛΑΟΣ , ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ
- (13) ΕΥΘΗΝΙΑΙ ΩΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΑ ΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ, Α ΠΡΟΣΟΦΕΙΛΟΝ ΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΗΙ ΛΟΙΠΗΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ, ΟΝΤΑ ΠΟΛΛΑ,

<sup>3. [</sup>Videtur excidisse +ò KAI.]

<sup>4.</sup> ΣΙΤΙΧΑΣ.

ΤΩΙ ΠΛΗΘΕΙ ΑΦΗΚΕΝ · ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΦΥΛΑΚΑΙΣ

- (14) ΑΠΗΓΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΙΤΙ-ΑΙΣ ΟΝΤΑΣ ΕΚ ΠΟΛΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΕΛΥΣΕ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ¹ · ΠΡΟΣΕΤΑΞΕ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ, ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΔΟ-ΜΈΝΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞ-ΕΙΣ, ΣΙΤΙ-
- (15) ΚΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΑΣ, ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΘΗΚΟΥΣΑΣ ΑΠΟΜΟΙΡΑΣ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ, ΑΠΟ ΤΕ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΙΔΟΣ ΓΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΡΞΑΝΤΩΝ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ,
  - (16) ΜΕΝΕΊΝ ΕΠΙ ΧΩΡΑΣ · ΠΡΟΣΕΤΑΞΈΝ ΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ , ΟΠΩΣ ΜΗΘΕΝ ΠΛΕΊΟΝ ΔΙΔΩΣΊΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΤΙΚΌΝ , ΟΥ ΕΤΑΣΣΟΝΤΌ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΑΥΤΟΥ · ΑΠΕΛΎΣΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ
  - (17) ΙΕΡΏΝ ΕΘΝΏΝ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΝΙΑΎΤΟΝ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΡΟΣΕ-

<sup>1.</sup> ENKEKAHMENΩN .

ΤΑΞΈΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΥΤΕΙΑΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ· ΤΩΝ Τ΄ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑ-ΣΙΛΙΚΟΝ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΒΥΣΣΙΝΩΝ

- (18) ΟΘΟΝΙΩΝ ΑΠΕΛΎΣΕΝ ΤΑ ΔΎΟ ΜΕΡΗ ΤΑ ΤΕ ΕΚΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ² ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΉΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΗΚΟΎΣΑΝ ΤΑΞΊΝ , ΦΡΟΝΤΙΖΏΝ ΟΠΏΣ ΤΑ ΕΙΘΙΣΜΈΝΑ ΣΎΝΤΕΛΗΤΑΙ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
- (19) ΠΡΟΣΗΚΟΝ · ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙ-ΚΑΙΟΝ ΠΑΣΙΝ ΑΠΕΝΕΙΜΕΝ , ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΡ-ΜΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ · ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ<sup>3</sup> ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚ ΤΕ ΤΩΝ ΜΑΧΙΜΩΝ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΩΝ , ΤΩΝ ΑΔ-ΛΟΤΡΙΑ
- (20) ΦΡΟΝΗΣΑΝΤΏΝ, ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΡΑΧΗΝ ΚΑΙΡΟΙΣ, ΚΑΤΕΛΘΌΝΤΑΣ ΜΕΝΕΊΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΔΙΏΝ ΚΤΗΣΕΏΝ · ΠΡΟΕΝΟΉΘΗ ΔΕ · ΚΑΙ ΟΠΏΣ ΕΞΑΠΟΣΤΑΛΏΣΙΝ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΙΠΠΙΚΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕΖΙΚΑΙ, ΚΑΙ ΝΉΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΛΘΌΝΤΑΣ

<sup>2.</sup> ELVEVEIMMENA.

<sup>3.</sup> ΠΡΣΕΤΑΞΕΝ.

- (21) ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ, ΥΠΟΜΕΙΝΑΣ ΔΑΠΑΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΚΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΤΙΚΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΑ Θ' ΙΕΡΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΑΥΤΗΙ ΠΑΝΤΕΣ $^1$ , ΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΩΣΙΝ· ΠΑΡΑΓΙΝΟΜΈ-
- (22) ΝΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΥΚΩΝ ΠΟΛΙΝ, ΤΗΝ ΕΝ ΤΩΙ ΒΟΥΣΙΡΙΤΗΙ, Η ΗΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΩΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΟΠΛΩΝ ΤΕ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ ΔΑΨΙΛΕΣΤΕΡΑΙ, ΚΑΙ ΤΗΙ ΑΛΛΗΙ ΧΟΡΗΓΙΑΙ ΠΑΣΗΙ, ΩΣ ΑΝ ΕΚ ΠΟΛΛΟΥ
- (23) ΧΡΟΝΟΥ<sup>2</sup> ΣΥΝΕΣΤΗΚΥΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟ-ΤΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΧΘΕΙΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥ-ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΣΙΝ, ΟΙ ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΕ ΤΑ ΙΕΡΑ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ, ΠΟΛΛΑ ΚΑΚΑ ΣΥΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ, ΚΑΙ ΑΝ-
- (24) ΤΙΚΑΘΙΣΑΣ , ΧΩΜΑΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΑ-ΦΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΕΙΧΕΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙΣ ΠΕΡΙΕΛΑΒΕΝ · ΤΟΥ ΤΕ ΝΕΙΛΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑ-ΣΙΝ ΜΕΓΑΑΗΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΥ ΕΝ ΤΩΙ ΟΓ-ΔΟΩΙ ΕΤΕΙ , ΚΑΙ ΕΙΘΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥ-ZEIN ΤΑ

<sup>1.</sup> ΠΑΝΤΑΣ.

<sup>2.</sup> XONOY.

- (25) ΠΕΔΙΑ , ΚΑΤΈΣΧΕΝ , ΕΚ ΠΟΛΛΏΝ ΤΟΠΏΝ ΟΧΎΡΩΣΑΣ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΏΝ ΠΟΤΑΜΏΝ , ΧΟΡΗΓΉΣΑΣ ΕΙΣΑΎΤΑ ΧΡΗΜΑΤΏΝ ΠΛΉΘΟΣ ΟΎΚ ΟΛΙΓΌΝ · ΚΑΙ , ΚΑΤΑΣΤΉΣΑΣ ΙΠΠΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕΖΟΎΣ ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΦΥΛΑΚΗΙ
- (26) ΑΥΤΏΝ, ΕΝ ΟΛΙΓΏΙ ΧΡΟΝΏΙ ΤΗΝ ΤΕ ΠΟΛΙΝ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΌΣ ΕΙΛΕΝ, ΚΑΙ ΤΟΎΣ ΕΝ ΑΥΤΗΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΠΑΝΤΆΣ ΔΙΕΦΘΕΙΡΈΝ · ΚΑ-ΘΑΠΕ[Ρ ΕΡΜ]ΗΣ, ΚΑΙ ΏΡΟΣ, Ο ΤΗΣ ΙΣΙΌΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΌΣ ΥΙΟΣ, ΕΧΕΙΡΏΣΑΝΤΟ ΤΟΎΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ
- (27) ΤΟΠΟΙΣ ΑΠΟΣΤΑΝΤΑΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ · ΤΟΥΣ ΑΦΗΓΗΣΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΝΤΏΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ Ε[ΡΗΜΩΣ]ΑΝΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΔΙΚΉΣΑΝΤΑΣ, ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΜΕΜΦΙΝ, ΕΠΑΜΥΝΏΝ
- (28) ΤΩΙ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΗΙ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙ-ΛΕΙΑΙ, ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΟΛΑΣΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΣ, ΚΑΘ' ΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΠΑΡΕΓΕΝΗΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗ[ΝΑΙ ΑΥΤΩΙ ΤΑ] ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ · ΑΦΗΚΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ Ε[Ν]
  - (29) ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΟΝΤΑ ΕΙΣ ΣΙΤΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΛΉΘΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ · ΩΣΑΥ[ΤΩΣ ΔΕ Κ]ΑΙ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙ-ΑΙΚΟΝ ΒΥΣΣΙΝΩΝ ΟΘ[ΟΝΙ-]

- (30)  $\Omega$ N, KAI T $\Omega$ N SYNTETEAESMEN $\Omega$ N TA ΠΡΟΣ TON ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ε $\Omega$ Σ Τ $\Omega$ N ΑΥΤ $\Omega$ N ΧΡΟΝ $\Omega$ N· ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΔΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Λ[ΕΛΕΙΜΜ]ΕΝΗΣ ΑΡΤΑ-ΒΗΣ ΤΗΙ ΑΡΟΥΡΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΙΔΟΣ, ΟΜΟΙ[ $\Omega$ Σ ΔΕ]
- (31) ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΟΝ ΤΗΙ ΑΡΟΥΡΑΙ · ΤΩΙ ΤΕ ΑΠΕΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΜΝΕΥΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΔΩΡΗΣΑ-ΤΟ , ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΖΩΟΙΣ ¹, ΤΟΙΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ · ΠΟΛΥ Κ[ΡΕ]ΙΣΣΟΝ ΤΩΝ ΙΙΡΟ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΗΚΟΝ[ΤΩΝ ΕΙΣ]
- (32) ΑΥΤΆ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ · ΤΑ Τ΄ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΦΑΣ ΑΥΤΏΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΟΎΣ ΔΑΨΙ-ΛΏΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΏΣ , ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΣΚΟΜΈΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΕΡΑ , ΜΕΤΆ ΘΥΣΙΏΝ , ΚΑΙ ΠΑ-

<sup>1.</sup>  $Z\Omega IOI\Sigma$ .

<sup>2.</sup> ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ.

NHΓΥΡΕΩΝ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙ[ΖΟ-ΜΕΝΩΝ ·]

- (38) ΤΑ ΤΕ ΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΔΙΑΤΕΤΗΡΗΚΕΝ ΕΠΙ ΧΩΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΤΟΙΣ ΝΟΜΟΙΣ · ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΙΕΙ-ΟΝ ΕΡΓΟΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΙΝ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ, ΧΟΡΗΓΗΣΑΣ ΕΙΣΑΥΤΟ ΧΡΥΣΙΟΥ ΤΕ Κ[ΑΙ ΑΡΓΥΡΙ-]
- (34) ΟΥ, ΚΑΙ ΛΙΘΩΝ ΠΟΛΎΤΕΛΩΝ, ΠΛΗ-ΘΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ · ΚΑΙ ΙΕΡΑ, ΚΑΙ ΝΑΟΎΣ, ΚΑΙ ΒΩΜΟΎΣ, ΙΔΡΎΣΑΤΟ · ΤΑ ΤΕ ΠΡΟΣΔΕ-ΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΎΗΣ ΠΡΟΣΔΙΏΡΘΩΣΑΤΟ, Ε-ΧΏΝ ΘΕΟΎ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΎ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΉΚΟΥ-[ΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ]
- (35) ΘΕΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΝ · ΠΡΟΣΠΥΝΘΑΝΟ-ΜΕΝΟΣ ΤΕ , ΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΤΙΜΙΩΤΑΤΑ ΑΝΕ-ΝΕΟΥΤΟ <sup>3</sup> ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ , ΩΣ ΚΑΘΗΚΕΙ · ΑΝΘ΄ ΩΝ ΔΕΔΩΚΑΣΙΝ ΑΥΤΩΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΥΓΙΕΙΑΝ , ΝΙΚΗΝ , ΚΡΑΤΟΣ , ΚΑΙ ΤΆΛΛ΄ ΑΓΑΘ[ Α ΠΑΝΤΑ ,]
- (36) ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΣΗΣ ΑΥ-ΤΩΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΝ · ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ · ΕΔΟΞΕΝ ΤΟΙΣ

<sup>3.</sup> ANANEOYTO.

IEPEYΣΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΝ-ΤΩΝ, ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Τ[IMIA ΤΕΛΕΙΝ]

- (37) ΤΩΙ ΑΙΩΝΟΒΙΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΙ, ΗΓΑΠΗΜΕΝΩΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ, ΘΕΩΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΙ, ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ<sup>1</sup>, ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ, ΘΕΩΝ ΕΥΕΡΓ[ΕΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ]
- (38) ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΣΩΤΗΡΩΝ, ΕΠΑΥΞΕΊΝ ΜΕΓΑΛΩΣ · ΣΤΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΏΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ<sup>2</sup>, ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ, ΕΙΚΟΝΑ ΕΝ ΕΚΑΣΤΩΙ ΙΕΡΩΙ, ΕΝ ΤΩΙ ΕΠΙΦΑ[ΝΕΣΤΑΤΩΙ ΤΟΠΩΙ ·]
- (39) Η ΠΡΟΣΟΝΟΜΑΣΘΗΣΕΤΑΙ ΠΤΟΛΕ-ΜΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΠΑΜΥΝΑΝΤΟΣ ΤΗΙ ΑΙΓΥΠΤΩΙ· ΗΙ ΠΑΡΕΣΤΗΞΕΤΑΙ<sup>3</sup> Ο ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ, ΔΙΔΟΥΣ ΑΥΤΩΙ ΟΠΛΟΝ ΝΙΚΗ-

<sup>1.</sup> ΦΙΛΙΠΑΤΟΡΩΝ.

<sup>2.</sup> IITOMAIOY.

<sup>3. [&</sup>quot;La lettre \( \) se trouve......substituée au \( \) dans ΠΑ-PEXTHZETAI mis pour ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΤΑΙ." Ameilhou. (Éclaircissemens sur L'inscription Grecque du Monument trouvé a Rosette, &c.) p. 24. Perperam. Παρεστήξεται est futurum medium ex παρεστήκω. Έστήξεται habet Aristot. Metaphys. Lib. 8. notante H. Stephano.]

TIKON · A E $\Sigma$ TAI KATE $\Sigma$ KE $\Upsilon$ A $\Sigma$ MEN[A TON EΠΙΧΩΡΙΟΝ]

- (40) ΤΡΟΠΟΝ · ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΘΕΡΑ-ΠΕΥΕΙΝ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΑΙ ΑΥΤΑΙΣ ΙΕΡΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ΚΑΙ ΤΆΛΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΙΝ, ΚΑΘΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΘΕΟΙΣ, ΕΝ [ΔΕ ΕΟΡ-ΤΑΙΣ ΚΑΙ ΠΑ-]
- (41) ΝΗΓΥΡΕΣΙΝ · ΙΔΡΥΣΑΣΘΑΙ ΔΕ ΒΑΣΙ-ΛΕΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΙ, ΘΕΩΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙ , ΕΥΧΑ-ΡΙΣΤΩΙ , ΤΩΙ ΕΚ<sup>3</sup> ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ , ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑ-ΤΟΡΩΝ , ΞΟΑΝΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΝΑΟΝ ΧΡ[ΥΣΟΥΝ ΕΝ ΕΚΑΣΤΩΙ ΤΩΝ]
- (42) ΙΕΡΩΝ · ΚΑΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΔΥΤΟΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΝΑΩΝ , ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΣΙΝ , ΕΝ ΑΙΣ ΕΞΟΔΕΙΑΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ · ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥ. ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ , ΕΥ[ΧΑΡΙΣΤΟΥ , ΝΑΟΝ ΣΥΝΕ-]
  - (43) ΞΟΔΕΥΕΙΝ · ΟΠΩΣ Δ' ΕΥΣΗΜΟΣ ΗΙ



<sup>4.</sup> E $\Gamma$ . [Supr. p. 90. 93. Satis communis in Græcis inscriptionibus hæc mutatio est  $\tau o \hat{\nu}$  K in  $\Gamma$ . Vide Ameilhon. p. 25.]

ΝΥΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΟΝ, ΕΠΙ-ΚΕΙΣΘΑΙ ΤΩΙ ΝΑΩΙ ΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΧΡΥ-ΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΕΚΑ, ΑΙΣ ΠΡΟΣΚΕΙΣΕΤΑΙ ΑΣΠΙΣ, [ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ]

- (44) ΤΩΝ ΑΣΠΙΔΟΕΙΔΩΝ¹ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ², ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΝΑΩΝ · ΕΣΤΑΙ Δ' ΑΥ-ΤΩΝ ΕΝ ΤΩΙ ΜΕΣΩΙ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΙ-ΛΕΙΑ ΨΧΕΝΤ · ΗΝ ΠΕΡΙΘΕΜΈΝΟΣ, ΕΙΣΗΛΘΈΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΜΕΜΦ[ΕΙ ΑΠΙΕΙΟΝ , ΟΠΩΣ ΣΥΝ-]
- (45) ΤΕΛΕΣΘΗΙ ΤΑ NOMIZOMENA ΤΗΙ ΠΑ-ΡΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ · ΕΠΙΘΕΙΝΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑ-ΓΩΝΟΥ , ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙ-ΛΕΙΟΝ , ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΑ ΧΡΥ[ΣΑ , ΕΝ ΟΙΣ ΓΕ-ΓΡΑΨΕΤΑΙ , ΔΙΟ-]
- (46) ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΗ ΠΟΙΗΣΑΝΤΌΣ ΤΗΝ ΤΕ ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ · ΚΑΙ ΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΑΔΑ <sup>3</sup> ΤΟΥΤΟΥ <sup>4</sup> ΜΕΣΟΡΗ , ΕΝ ΗΙ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

<sup>1.</sup> ΑΣΠΙΔΟΕΡΔΩΝ.

<sup>2. [</sup>Porsonus mavult BAΣIΛΕΙΟΝ.]

<sup>3.</sup> TPIANAAA.

<sup>4. [</sup>TOY veram lectionem esse existimare videtur Auctor Anonymus (*Classical Journal*, Vol. X. p. 78.); reduplicationem factam ob negligentiam lapicidæ.]

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΓΕΤΑΙ , ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ [ΤΗΝ (λείπει ὁ μὴν καὶ ἡ ἡμέρα)]

- (47) EN HI ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΠΑΡΑ<sup>5</sup> ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΕΠΩΝΎΜΟΥΣ ΝΕΝΟΜΙ-ΚΑΣΙΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ, ΑΙ ΔΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΓΑ-ΘΩΝ ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΣΙΝ<sup>6</sup> ΕΙΣΙΝ, ΑΓΕΙΝ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΑΣ ΕΟΡΤ[ΗΝ, ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥ-ΡΙΝ, ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΑΙ-]
- (48) ΓΥΠΤΟΝ ΙΕΡΟΙΣ, ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ · ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΊΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΘΥΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΠΟΝ-ΔΑΣ, ΚΑΙ ΤΆΛΛΑ ΤΑ NOMIZOMENA, ΚΑΘΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΛΛΑΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΣΊΝ · ΤΑΣ ΤΕ ΓΙΝΟΜΕΝΑΣ ΠΡΟΘ[ΕΣΕΙΣ ΔΙΔΟΝΑΙ ΤΟΙΣ ΙΕΡΕΥΣΊΝ, ΤΟΙΣ ΠΑ-]
- (49) PEXOMENOIS EN TOIS IEPOIS'AFEIN  $\Delta$ E EOPTHN, KAI HANHFYPIN, TΩI AIΩNO-BIΩI, KAI HFAHHMENΩI YΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ, BA-SIAEI ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΙ, ΘΕΩΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙ, ΕΥΧΑ-PISTΩΙ, KAT ENI[AYTON, KATA THN TE ANΩ KAI THN KATΩ]
  - (50) ΧΩΡΑΝ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΝΟΥΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ

<sup>5.</sup> ΠAP.

<sup>6.</sup> ΓAΣIN.

ΘΩΥΘ ΕΦ' ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΝΤΕ · ΕΝ ΑΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕ-ΦΑΝΗΦΟΡΗΣΟΥΣΙΝ , ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΘΥΣΙ- $\mathbf{A}\Sigma^{1}$ , ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΑΣ , ΚΑΙ ΤΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΘΗ-ΚΟΝΤΑ · ΠΡΟΣΑΓΟΡΕ[ΥΕΙΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΤΟΥ ΤΕ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ,]

- (51) ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ, ΕΥΧΑ-ΡΙΣΤΟΥ, ΙΕΡΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΟΝΟ-ΜΑΣΙΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΩΝ ΙΕΡΑΤΕΥΟΥΣΙ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑ-ΤΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Δ[ΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ]
- (52) ΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ · ΕΞΕΙΝΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΙΔΙΩΤΑΙΣ ΑΓΕΙΝ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΝΑΟΝ ΙΔΡΥΕΣ-ΘΑΙ, ΚΑΙ ΕΧΕΙΝ ΠΑΡ' ΑΥΤΟΙΣ, ΣΥΝΤΕΛΟΥ-[ΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΟΡΤΑΙΣ,]
- (53) [ΤΑ]ΙΣ ΚΑΤ ΕΝΙΑΥΤΟΝ · ΟΠΩΣ ΓΝΩ-PIMON HI , ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΑΥΞΟΥΣΙ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΣΙ , ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙΦΑΝΗ , ΕΥΧΑ-PIΣΤΟΝ , ΒΑΣΙΛΕΑ , ΚΑΘΑΠΕΡ ΝΟΜΙΜΟΝ ΕΣΤ[ΙΝ · ΤΟ ΔΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥΤΟ ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ ΕΙΣ ΣΤΗΛΗΝ ΜΕΛ-]

<sup>1.</sup> ΘΥΕΙΑΣ.

(54) [ΑΝΟΣ Σ]ΤΕΡΕΟΎ ΛΙΘΟΎ, ΤΟΙΣ ΤΕ ΙΕΡΟΙΣ, ΚΑΙ ΈΓΧΩΡΙΟΙΣ, ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ· ΚΑΙ ΣΤΗΣΑΙ ΕΝ ΕΚΑΣΤΩΙ ΤΩΝ ΤΕ ΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΩΓΝ ΘΕΩΝ ΙΕΡΩΙ.] \*

## VERSIO LATINA.

- (1) REGNANTE novo, et regnum a patre acceptum tenente, domino regnorum, glorioso, Ægypti regnatore, et in
- (2) deos pio, adversariis superiore [facto], vitæ hominum restitutore, domino cycli xxx. annorum, co modo quo Vulcanus, magnus; rege, ut Sol.
- (3) magnus rex superiorum et inferiorum regionum: oriundo a diis Patris-amantibus: quem

<sup>2.</sup> Debueram fortasse de minoribus quibusdam a lapicida profectis variationibus mentionem fecisse. Sic in l. 8. legitur ΜΕΜΦΕΗΕΡΩΙ pro ΜΕΜΦΕΙΙΕΡΩΙ; in l. 22. pro ΧΟΡΗ-ΓΙΑΙ habemus ΧΟΡΗΠΑΙ, in 35. ΙΞΡΩΝ pro ΙΕΡΩΝ, et in l. 30. ΤΗΙ pro ΤΗΙ. Quibus addenda est vox corrupta ΤΟΙΞ, quæ in l. 18. exemplaris, quod apud Ameilhonium est, legitur pro ΤΟΙΣ; non autem in illo quod incidendum curavit Soc. Antiquar. Londinensis.

Vulcanus probavit; cui Sol dedit victoriam; imagine viva Jovis, filii Solis, Ptolemæo,

- (4) longævo, dilecto a Phtha; anno nono, sacerdote Aquila, Aquilæ filio, Alexandri, et deorum Servatorum, et deorum Fratrum, et deorum Benefactorum, et deorum Patris-Amantium, et
- (5) dei Præsentis, munifici; athlophora [sacerdote] Berenices Beneficæ, Pyrrha, Philini filia; canephora [sacerdote] Arsinoes Fratris-amantis, Aria, Diogenis filia: sacerdote Arsinoes, Patrisamantis, Irene,
- (6) Ptolemæi filia; mensis Xanthici die quarto, Ægyptiorum Mechir die xviii. decretum Pontifices, et Prophetæ, et qui in adytum ingrediuntur ad ornandos
- (7) deos, et Pterophoræ, et Scribæ, et ceteri Sacerdotes omnes, qui ex templis regionis Memphin convenerant ad regem, ad sollennia auspicandi
- (8) regni, Ptolemæi, longævi, dilecti a Phtha, dei Præsentis, munifici, quod [regnum] accepit a patre suo, congregati in templo intra Memphin, hoc die sciverunt:

- (9) Quandoquidem rex Ptolemæus, longævus, amatus a Phtha, deus Præsens, munificus, a rege Ptolemæo et regina Arsinoe, diis Patris-amantibus, prognatus, multis beneficiis affecit templa, et
- (10) eos, qui in iis sunt, et regno suo subjectos omnes; natus deus ex deo et dea, ut Horus, Isidis et Osiridis filius, qui patrem suum Osirin ultus est; erga deorum sacra
- (11) beneficam mentem habens, assignavit templis pecuniarios et annonarios reditus; et multas impensas sustinuit, ut Ægyptum ad tranquillitatem perduceret, et ut sacra constitueret,
- (12) suisque facultatibus liberaliter usus est cunctis, et ex institutis in Ægypto reditibus, et tributis, alia prorsus remisit, alia levavit, ut populus, et ceteri omnes in
- (13) prosperitate sint in ejus regno; quodque regia residua, quæ debebant Ægyptii, et in ceteris ejus regni terris viventes, quæ erant magno numero, populo remisit; et eos, qui in vinculis
- (14) habebantur, et, qui in judicium adducti jam a multo tempore, exemit e reis; constituit

etiam reditus sacrorum, et inferendas in ea annuas pensitationes, pecu-

- (15) niarias et annonarias, similiter etiam legitimas præstationes diis, ex solo vitifero, et ex paradisis, et ex aliis, quæ diis erant constituta patris tempore,
- (16) manere fixas; constituit quoque de sacerdotibus, ut nihil darent in tributum amplius eo, quod erant censi usque ad primum annum patris ejus; liberavit quoque ex
- (17) sacris populis [eos quibus ea imperata erat] ab annua Alexandriam navigatione; jussit quoque corrogationem ad rem navalem haud fieri; et vestium byssinarum in regiam exhibendarum
- (18) in templis duas portiones remisit; et cuncta intermissa superioribus temporibus in legitimum ordinem restituit, cura habita, ut ex more constituta præstentur diis ex
- (19) præscripto; pariter quoque jus suum tribuit omnibus, quemadmodum Hermes magnus et magnus [maximus]; constituit etiam, ut, qui cum e militantibus, tum ex aliis diversas

- (20) partes in turbatarum rerum temporibus amplexis, erant reversi, reduces manerent in suis bonis; providit tamen quoque ut mitterentur copiæ equestres et pedestres, et naves, ad eos, qui
- (21) aggressi erant Ægyptum mari terraque, sustinens impensas pecuniarias et annonarias magnas, ut templa, et ii, qui in ea [Ægypto] sunt, omnes in tuto sint; cumque etiam
- (22) ad Lycopolin esset profectus, in Busirite [nomo] sitam, quæ erat occupata et munita ad tolerandam obsidionem apparatu copiosiore, et ceteris necessariis omnibus, quippe a multo
- (23) inde tempore parata defectione a sceleratis, qui in istam urbem confluxerant, quique in templa, et Ægyptum incolentes, multa mala perpetraverant,
- (24) obsidendo vallis et fossis et muris eam circumdedit haud contemnendis; cumque Nilus ingentes auctus haberet anno octavo, et inundare
- (25) soleret campestria, coercuit [eum,] in multis locis muniendo ostia amnium, expensa in id opum summa haud parva; et, collocando equites et pedites ad custodiam

- (26) eorum, et brevi tempore urbem vi expugnavit, et sceleratos in ea omnes necavit; quemadmodum Hermes et Horus, Isidis et Osiridis filius, subegerunt eos, qui in iisdem
- (27) locis antea defectionem fecerant; duces eorum, qui defecerant patris tempore, et regionem prædantes, et templa [sacrilegio] violantes, Memphin profectus, ultus
- (28) et patrem et suam dignitatem, omnes meritis pœnis affecit, eo tempore, quo accessit ad peragenda sollennia suscipiendi regni; remisit quoque ea, quæ
- (29) in templis debebantur in fiscum usque ad octavum annum, ad annonæ et pecuniæ summam haud exiguam; pariter etiam pretia vestium byssinarum non exhibitarum in regium, et earum,
- (30) quæ exhibitæ erant, expensas in probationem [faciendas] usque ad eadem tempora; liberavitque templa a constituta artaba in aruram agri sacri, et vitiferæ pariter
- (31) ad amphoram in aruram; Api et Mnevi multa donavit, et reliquis sacris animantibus in

Ægypto; multo plus quam superiores reges sollicitus de iis quæ ad ea spectant;

- (32) semper quoque ea, quæ ad eorum sepulturam necessaria sunt, præbendo liberaliter et magnifice, etiam sumtus in privata [sua] sacra, cum sacrificiis, et festis, et reliquis more constitutis;
- (33) et res pretiosas templorum, et Ægypti, servavit integras, legibus convenienter; et Apieum operibus sumtuosis exstruxit, expensa in illud auri et argenti,
- (34) et lapidum pretiosorum, copia haud exigua; et sacra, et templa, et aras, exstruxit; et ea, quæ indigebant refectione, sacra tecta præstitit, habens dei benefici in iis,
- (35) quæ ad ea spectant, divinum animum; et, ex comperto, templa honore præcipuo habita reparavit in suo regno convenienter; pro quibus dederunt ei dii valetudinem, victoriam, potentiam, et alia bona omnia,
- (36) regno manente ei et liberis in omne tempus: Quod bonum faustumque sit: placuit sacerdotibus templorum per regionem omnium, honores sollennes omnes jam solitos

- (37) longævo regi Ptolemæo, dilecto a Phtha, deo Præsenti, munifico, pariter etiam honores parentum ejus, deorum Patris-amantium, et honores avorum, deorum Benefactorum,
- (38) deorum Fratrum, et deorum Servatorum, augere magnifice; et collocare longævi regis Ptolemæi, dei Præsentis, munifici, simulacrum in unoquoque templo, in loco maxime conspicuo;
- (39) quod appellabitur *Ptolemæi*, defensoris Ægypti; quo loco juxta stabit præcipuum templi numen, porrigens arma ipsi victricia; eruntque ea [omnia] instructa in modum maxime insignem;
- (40) porro [placuit,] sacerdotes colere imagines religiose ter quotidie, et apponere iis sacrum ornatum, et reliqua ex more fieri solita præstare, quemadmodum aliis diis, in sacris
- (41) et sollennibus; ponere quoque regi Ptolemæo deo Præsenti, munifico, ex rege Ptolemæo et regina Arsinoe, diis Patris-amantibus, signum et ædiculam \* \* \* \*
- (42) et collocare in adytis una cum aliis ædiculis, et in magnis sollennibus, in quibus pompæ ædicularum fiunt, etiam dei Præsentis, munifici, ædiculam in pompa

- (43) ducere; ut vero insignis illa sit, imponi nunc et in posterum ædiculæ aurea insignia regis decem; quibus apponetur clipeus \* \* \* \* [in morem]
- (44) clipei-formium insignium ceterarum ædicularum; eritque in medio illud, quod appellatur insigne  $\psi_{\chi \in \nu \tau}$ ; quo circumdatus ingressus est Memphi \* \* \* \* [quando]
- (45) peracta sunt sollennia suscipiendi regni; ponere quoque supra tetragono, quod ea regia insignia includit juxta prædictum insigne regium, amuleta aurea \* \* \* \* \*
- (46) quod est regis, qui illustravit et superiorem et inferiorem regionem; et quando quidem trigesimum diem [mensis] Mesore, quo die natalis regis celebratur, pariterque etiam \*\*\*\*\* diem,
- (47) quo regnum accepit a patre, nomine ejus consecrarunt in templis, qui utique multorum bonorum auspicia sunt omnibus, hos dies festos \* \* \* \* \* in templis
- (48) Ægypti in mense; et peragere in iis sacrificia, et libationes, et reliqua ex more sollennia, quemadmodum et in ceteris sollennibus; solitas autem exhibitiones \* \* \* \* \*

- (49) [instituere cum] iis quæ præberi solent in templis; agere vero festum, et sollenne, longævo, et dilecto a Phtha, regi Ptolemæo, deo Præsenti, munifico, quotannis \* \* \* \* \* [per omnem]
- (50) regionem a Kalendis Thoyt per dies quinque; in quibus quoque coronas gestabunt, peragentes sacrificia, et reliqua, quæ curari fas est; recitare autem \* \* \* \* \* \* [nomen Ptolemæi]
- (51) et dei Præsentis, munifici, sacerdotes, præter cetera nomina deorum, quorum sacerdotium obeunt, et inserere in omnes formulas, et in \* \* \* \* \* \*
- (52) sacerdotium ejus; licere vero etiam aliis privatis agere festum, et prædictam ædiculam exponi, et habere apud se \* \* \* \* \*
- (53) \* \* \* \* quotannis; ut manifestum fiat, quod Ægyptii amplificant et honorant deum Præsentem, munificum, regem, ut lege constitutum est, \* \* \* \* \* [et incidere hæc]
- (54) in duro lapide, Sacris, et Patriis, et Græcis litteris; et statuere in unoquoque et prioris et secundi ordinis [templo].

· FINIS.



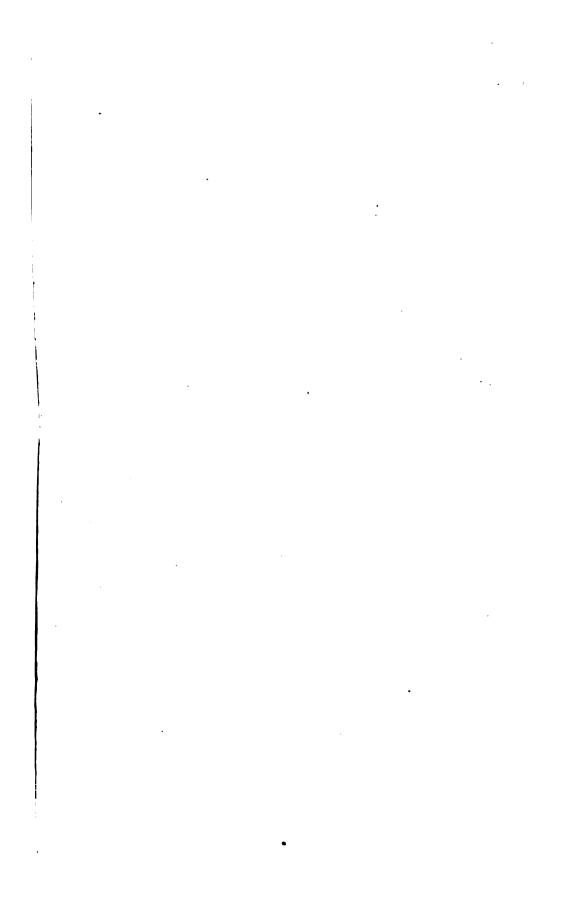

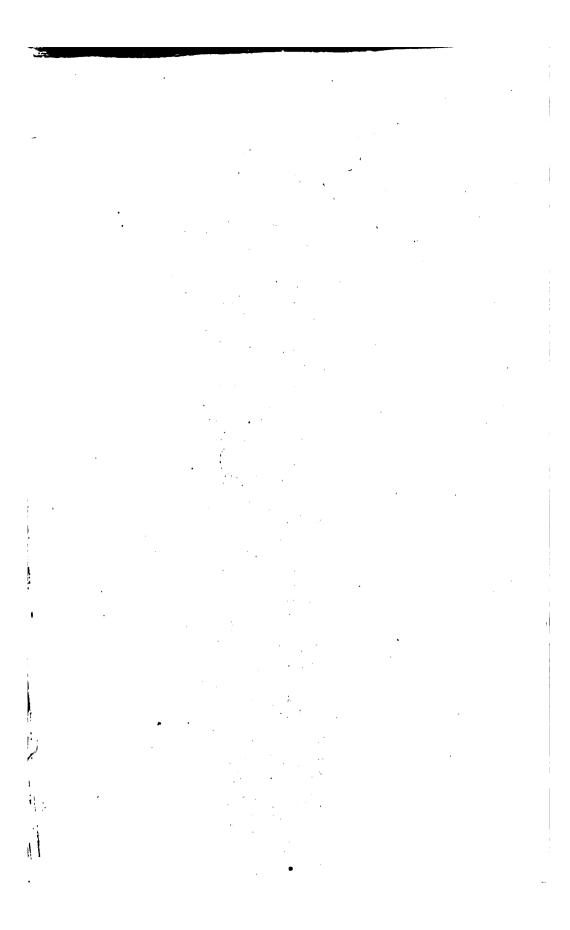

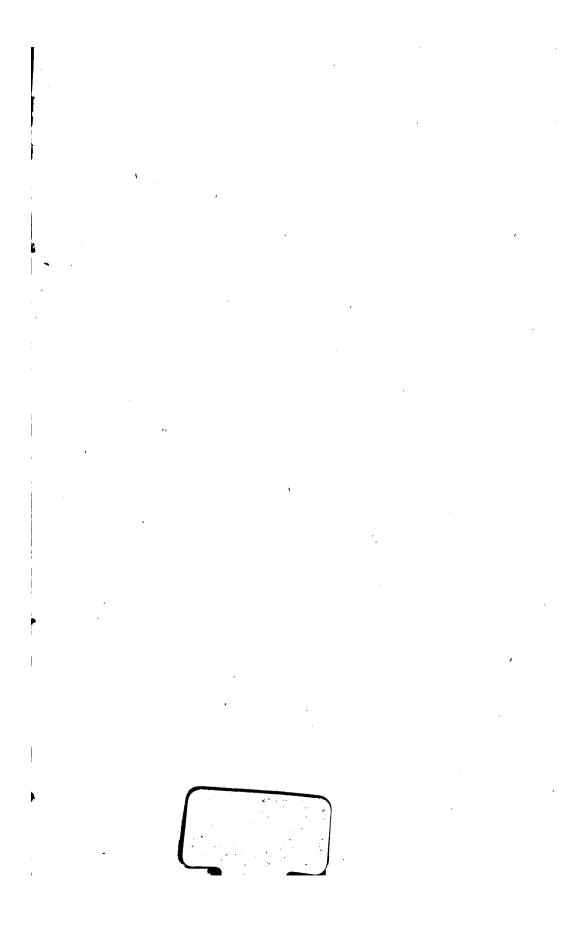

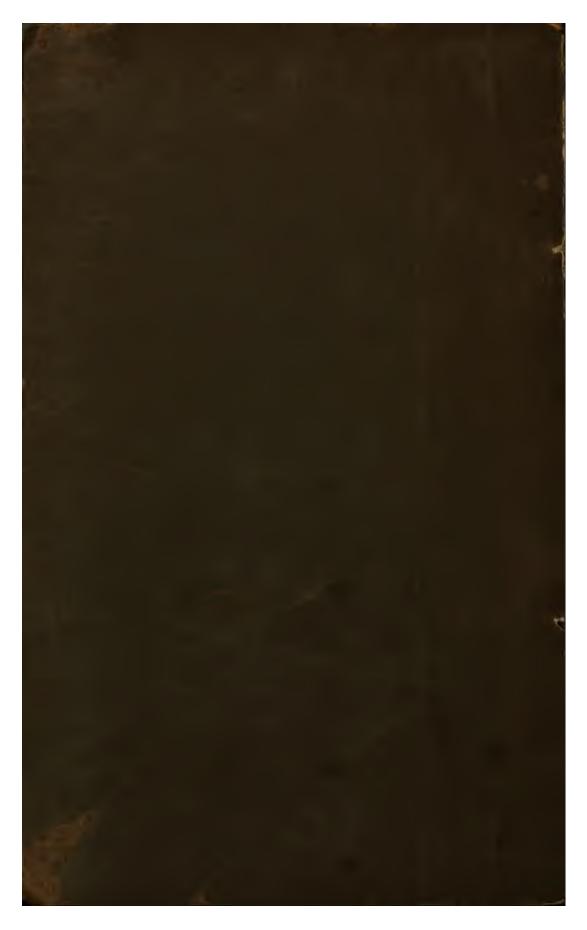